

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>



HARVARD COLLEGE

**LIBRARY** 



LITERATURE OF THE
ITALIAN
RISORGIMENTO
FROM THE COLLECTION OF

H. NELSON GAY A.M. 1896

BOUGHT FROM THE
BENNETT HUBBARD NASH
FUND
MDCCCCXXXI



•

•

## OPERE COMPLETE

DI

# GIULIO CARCANO

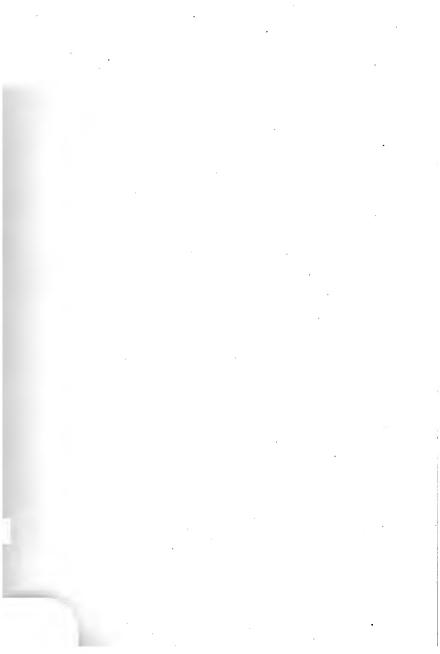

### OPERE COMPLETE

DI

# GIULIO CARCANO

PUBBLICATE PER CURA

DELLA FAMIGLIA DELL'AUTORE.

Volume IX.

TRAGEDIE E DRAMMI



MILANO
PRESSO L. F. COGLIATI, TIPOGRAFO
Via Pantano, 26

1806

# Ital 8418.2

HARVARD COLLEGE LIBRARY
H. NELSON GAY
RISORGIMENTO COLLECTION
NASH FUND
1931

PROPRIETÀ LETTERARIA
DELLA FAMIGLIA EDITRICE

Milano. - Tip. L. F. Cogliati Sezione nel Pio Istituto pei Figli della Provvidenza Piazza Filangeri, 3.

# ELENA E TITANIA SCENA FANTASTICA.



#### INTRODUZIONE (1)

Poeti e filosofi hanno considerata Elena, la famosa Greca. come tipo della grazia e della forma: e il Goethe, più altamente d'ogni altro (comechè di solito il vero poeta sia miglior interprete d'Omero che non una falange di critici e di commentatori) la figurò, nella seconda parte del Faust. come simbolo della Bellezza, la quale vince e soggioga ogni cosa. Essa viene qui evocata un'altra volta, dalle libere regioni delle idee, a rappresentare il tipo della poesia antica, l'elemento principale di quella letteratura a cui appartenne il poeta che si vuol celebrare. A rincontro di lei, vedesi apparire una delle mille creazioni del fantastico medio evo, la fata Titania, alla quale diè vita e regno lo spirito creatore dello Shakspeare: in essa s'intende di accennare l'altro elemento, più aereo, più severo, della moderna poesia; la quale, cominciando a spuntare nel momento in cui tutto un secolo proclamava il Metastasio come sovrano poeta, non temè di scrutare e pesar le ragioni di tanto entusiasmo. — Ma il nome e la fama di lui appartengono alla storia; e noi non vorremo rapirgli una corona che i nostri padri gli diedero. E n'ha buon diritto, come colui che inventò una novella forma poetica, e seppe, in mezzo alla vanità e corruzione del suo tempo, conservare tutta la schiettezza e la purità del gusto italiano. Questa, più che la fortuna e gli onori che il poeta ebbe in vita, è gloria giusta e vera.

<sup>(1)</sup> La scena fantastica Elena e Titania fu scritta per l'inaugurazione del busto di Pietro Metastasio, ed eseguita con musica del maestro Giovanni Lucantoni, nel Teatro degli Accademici Filodrammatici in Milano, la sera dell'1x Giugno 1853.

#### VOCI

ELENA.
TITANIA.
Un Poeta.
Un Popolano.

GENII DELLE ARTI. SPIRITI DELL'ARIA.

La scena figurasi nelle maestose rovine d'un anfiteatro, in vicinanza di Roma: archi e colonne cadenti; fra i massi dispersi si elevano gruppi d'alberi vigorosi e fronzuti; quasi nel mezzo, sorge un solitario alloro.

#### ELENA E TITANIA

- " Subita fiamma inusitata scosse
- " Gli spiriti gentili,
- " Che, con nuovo stupor, dietro agl' inviti
- " Della greca beltà corser rapiti.

PARINI.

#### PRELUDIO.

Gli Spiriti dell'aria, seguaci della Fata Titania, affacciansi per la prima volta alla serena bellezza del cielo italiano.

Voci aeree. Ov'è più splendido del sole il riso,
Cerchiam d'ignote rose la cuna:
Della natura nel paradiso
Scende Titania, sui vanni d'òr.
Lasciam la nordica foresta bruna:
Le azzurre grotte fian nostra reggia!
Ecco! le roride colline ormeggia
L'aerea Fata, con folle error.
Dolce com'aura, che bacia i fiori,
Fino a noi venne l'italo canto.
Ond'è la voce de molli amori
Che fra le nostre nebbie sali?
La terra è questa di sacro incanto
Che sui due mari siede famosa,
Del senno antico madre pensosa.

Che del suo sole l'orbe vestì?

I.

#### Appare Titania, poi Elena.

Titania. Non ridestate ancora, aerei spirti,

La gran donna che posa in questo lido,
D'ogni bel, d'ogni grande antico nido.
Annunziatrice d'un'età novella,
Qui venni, e in ira a quei che di sparute
Fole rimpianto fanno. Alla superba
Greca beltà prostrarsi
Abbastanza gli umani. Or, polve ed erba
Copron, quasi un ammanto,
La sparsa ampia rovina
Della gloria latina:
Tutti divora l'implacato obblio
Gli anni che fûro, e il dì che sorge è mio.

Perchè fian temuti e sacri
Quest'infranti alteri massi?
Qui fra gli archi ed i lavacri
Solo un nome è vivo ancor;
Ma, del tempo sotto i passi,
Quel gran nome anch'esso muor.
O regina del passato,
De' tuoi fregi or che t'avanza?
Sterpa i lauri e l'odorato
Lido spoglia de' tuoi fior!
Ma rinnova la speranza
Sorgi austera nel dolor.

La Fata si abbassa, per isfrondare l'alloro che sorge in mezzo alla scena.

S'ode un'armonia d'arpe eolie. — Appare Elena.

Elena. Che fai, procace ignota?

Santo è l'allor, che con profana destra

Sveller presumi.

Titania. Poche e vizze frondi Son queste; e innanzi sera Le rapisce il passar della bufera.

Elena. Pur, qui fioriano i serti,
Sublime onor di quelle altere fronti
A cui la patria ancor s'inchina.

Titania. E il deve.

Ma ben altra è la gloria, altra la speme
Promessa a chi sublime il vol disserra
Oltre l'angusta terra.

Elena. Or va; sdegno il tuo senno,
Pensosa figlia delle meste larve!
E al più gentil de' vati, onde si vanta
La bella madre del dolce idïoma
Reco una fronda dell'eterna pianta.

Titania. Chi sei tu?

Elena.

La Grecia tutta

Per me in Asia un di correa:

Per me, in cenere ridutta,

La superba Ilio cadea.

Del mio nome ad ogni gente

Parla il carme più possente

Che al mortal la Dea cantò.

Titania. Ed or brami?

Elena. Ornar la fronte
Di quel grande, a cui primiero
Diede il verso Anacreonte,
Spirò Sofocle il pensiero.

Titania. L'oro, il plauso e la corona A tal vate Italia dona Che all' obblio la lusingò? Elena. Non è ver! di virtù, di mitezza
Fûr maestre le note soavi:
D'una eterna invocata bellezza
Sembran fida memoria e sospir.

Titania. Mal risuona nel cor degl'ignavi
Aspra voce di vati frementi:
Le blandizie ed i molli concenti
Tarpan l'ale de' forti al desir.

Elena. Tu non sai quante lagrime ascose,
Quanto affetto ne' cori più tardi
Da le scene destâr le famose
Infelici ch' ei pianse e cantò!

Tilania. Santo è il Vero! e ne' petti gagliardi
Di ben altra pietà desta un' eco:
E fu tempo che al memore greco
Maratona e i suoi prodi eternò!

Elena. Or, quest'ultimo dono

Delle Muse si aspetta a lui che colse

Di Castalia sul margo i fior' più eletti.

Titania. Ma de' posteri forse

Tal non sarà il giudicio.

Elena. Arbitro sorga
Tra noi della querela
Il poeta, che primo in sulle scene
Trasse il misero Orfeo (1).

Titania. Sol chieggo il voto
Di rude, ingenuo core:
Per me favelli quest' umil cultore.

In Fata si libra sul capo d'un contadino dormente fra le rovine, e lo tocca lievemente.

<sup>(1)</sup> Angelo Poliziano, autore del dramma Orfeo.

II.

Coro di Genii delle arti; gli Spiriti dell'aria; un Poeta; un Popolano; Elena e Titania.

Coro.

Sacra terra, dell'arti nudrici
Tempio è ancora il tuo vasto seren!
Le memorie, del tempo vittrici,
Non son morte a' tuoi figli nel sen.

Tuona il verso, odiator de' tiranni, Che i tuoi facili sonni spezzò (1). Non son muti il martiro e gli affanni Che il pentito Basville narrò (2).

Sulle scene ancor ride e ragiona
Di natura il sovrano pittor (3).
Niun contende la verde corona
D'Atenaide e Zenobia al cantor (4).

Elena e Titania sono nel mezzo della scena: accanto alla prima vedesi apparire il poeta; presso all'altra un uomo del popolo.

Il Poeta. Perchè gli occhi mi fère il dolce lume?
E qual diva armonia
Nel sen dei dì che fûro a me venia?...

Il Popolano. Ove son io? Chi mi chiamò?

Titania.

Parlate

Come detta il pensier. – Fu grande il vate, Onde scolpita qui v'appar l'imago?...

Il Poeta. È tra i sommi il suo spirto....

<sup>(1)</sup> Alfieri.

<sup>(2)</sup> Monti.

<sup>(3)</sup> Goldoni.

<sup>(4)</sup> Metastasio.

Il Popolano. Cantai talor le note

Ch'egli n'apprese; ma dell'aër materno M'è più sacro il respir, più lieto io sento Ne' miei boschi e sul mar l'urlo del vento....

Elena.

Dell'età nel cieco oltraggio
Egli crebbe un fior negletto;
De le Muse il casto raggio
A lui rise animator.

Non fu mai più dolce affetto, Nè più tenero dolor.

Titania.

Altra voce udissi intanto,
Come allor che il turbo spira:
Ond'è mai si fiero canto
Di pietade e di terror?
A Vittorio il dettò l'ira
Che di Dante ardea nel cor.

Il Poeta.

Io primiero unir tentai
Di due Muse il suon gentile,
Quando all'arpa un di sposai
Il lamento del cantor:
Or me vinse il novo stile,
Or rifiuto il primo onor.

Il Popolano.

Amo l'inno che risuona
Per lo ciel puro, infinito;
Nella mente mi ragiona
Altra fede ed altro amor;
M'è dell'opre il duro invito
Luce e forza nel dolor.

Coro.

Euce e forza nel dolor.

Fin che il sole il guardo giri
Della terra a' lieti giorni,
E gli armonici sospiri
Sian l'accento dell'amor;
Gentil vate, a noi ritorni
Il tuo raggio che non muor.

Il Poeta. Godi, o gran madre! Qual nella gloria,
Tu sei la stessa nelle sventure.

Coro. Di chi t'onora l'alta memoria Serbin gelose l'età venture.

Titania. Ma chi del grande l'orme seguia?

Elena. Solo per l'arduo cammino ei va.

Il Poeta. Dell'arte il puro 1ume languia....

Coro. Ma splende il Bello che non morrà.

Elena. Nella luce del canto

L'amor, che tutto move, ancor m'appare; In lui solo la vita ha sua dolcezza: Sogno antico dell'arte è la Bellezza!

Essa è luce eterna, ascosa,
Armonia che mai non posa;
Fu de' secoli il sospiro,
Il martiro — del pensier.
Ma dell'arte il grande arcano
Chiuso è ancor nel ciel lontano;
Nè si spezza il vel fatale
Che al mortale — adombra il ver!



## ARDOINO RE D'ITALIA TRAGEDIA STORICA

(III EDIZIONE).

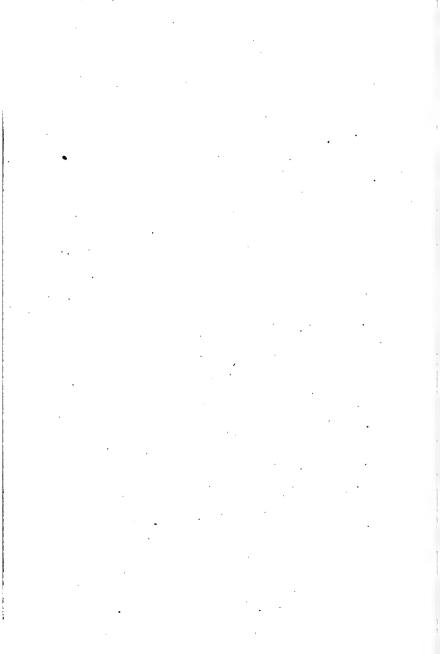

#### AD ACHILLE MAURI

#### Amico,

Quante vicende e quante prove, da quel tempo che tu, nel giudicare con indulgente affetto una mia novella, studio di poesia giovenile, mi animasti a seguitare la via delle lettere!

Già fin d'allora mi legarono a te la gratitudine e il desiderio di meritare l'amicizia tua, che poi fu per me uno dei migliori conforti della vita. La comune aspettazione, e quel pensiero che ci strinse di più in mezzo ai lenti e penosi contrasti del nostro paese, ci dovevano confermare nella concordia degli animi e degli studi.

E ora a te, che, inspirato da alti sensi italiani, sapesti operar sempre per il bene della patria, a te raccomando, come testimonio d'affezione e di memoria, questo mio dramma, lavoro di parecchi anni fa, che, all'aprirsi di un tempo migliore, ardisco di mettere in luce. È richiamo d'antiche lotte e di fraterne sventure, poco diverse da quelle che agitarono l'età nostra. Ma le contese che, in quei secoli di ferro, avversarono il nostro risorgimento, ora non si rinnoveranno; e il Figlio di quel magnanimo Esule, che, deposta la corona, morì come Ardoino nella solitudine, regnerà tra poco sovra un popolo unito e libero.

Milano, 25 Febbraio 1860.

Giulio Carcano.

#### FRAMMENTO STORICO

(DA CESARE BALBO: Sommario della Storia d' Italia).

" Alla morte dell'ultimo Ottone, scoppiò uno de' movimenti più incontrastabilmente italiani che si trovino. Assalgono per via la scorta del feretro, portato in Germania: e in men d'un mese, addì 15 di febbraio, s'adunano a Pavia e gridano lor re un italiano; uno, di nuovo, de' potenti marchesi, Ardoino d'Ivrea, di quella famiglia degli Ardoini di Torino, la quale, venuta al tempo de' re francesi, e cresciuta sotto essi e gli Ottoni, teneva ora tutti i comitati a manca del Po, da Vercelli a Saluzzo. Ma i tedeschi eleggono Arrigo di Sassonia, consanguineo degli Ottoni, che pretende alla corona d'Italia; e naturalmente, per vero dire, dopo le vili infeudazioni di essa fatte dai Berengarii. E perchè Arrigo fu bensì in Italia il primo re di questo nome, ma fu in Germania, e così è per lo più nella storia, chiamato il secondo, per ciò noi lo chiameremo pur così, cercando chiarezza anzichè precisione diplomatica e cancelleresca; chè, se ce ne resta vergogna di prender numeri e nomi altrui, la è per certo delle minime che ci vengono dalla straniera signoria. Ardoino si mostra dapprima pronto e prode; va incontro ad un esercito tedesco che scendeva

pel Tirolo, e lo sconfigge: e regna, come pare, indisputato un anno e più. Scende Arrigo, al principio del 1004, e Ardoino va pure ardito contro a lui: ma è allora abbandonato da' suoi conti, e principalmente dai vescovi. Fu in quelli invidia solita italiana, ed in questi vendetta delle angherie ed usurpazioni già esercitate contro di essi da Ardoino marchese? o da Ardoino re? Difficile a risolvere questo punto di uno de' più interessanti episodii di nostra storia. Certo, Ardoino è accusato dagli annalisti poco men che unanimemente. Ma questi scrissero spento lui, e furono tutti ecclesiastici: e la inimicizia tra vescovi e conti o marchesi, non che consueta allora, era natural conseguenza di quelle concessioni delle città comitali a'vescovi, che dicemmo fatte o moltiplicate dagli Ottoni. Ad ogni modo, conti e vescovi, italiani quasi tutti, abbandonano il re italiano per il tedesco, e conducono questo a Pavia; l'eleggono, l'incoronano, addì 14 maggio. Ma il popolo ha talor sentimento di nazionalità più che i grandi: peccato che quando è solo, ei l'eserciti per lo più male e inutilmente! La medesima sera nasce contesa tra cittadini e soldati stranieri; si combatte, s'appicca il fuoco, e Pavia ne rimane incendiata. Esce Arrigo di essa e d'Italia in gran fretta. E quindi una condizion nuova: un re lontano, ed uno non guari riconosciuto; Milano per quello, e Pavia per questo (origine, o almeno uno de' primi fatti della rivalità fra le due); una confusione, una mancanza di re e di governo, un armarsi, un guerreggiarsi le città; che fu senza dubbio secondo gran passo alle libertà loro future. Così va il mondo: quella che avrebbe potuto essere magnifica occasione d'indipendenza nazionale, non fu che di libertà cittadine; se ne contenti chi voglia. Trovansi guerre allora tra Pisa e Lucca; e Pisa saccheggiata una notte da' Saracini; e liberata, secondo le tradizioni, da Cinzica Sismondi, una sua cittadina: un'altra guerra tra Fiesole e Firenze, e

quella distrutta e i cittadini trasportatine in questa (êra principale della storia fiorentina); e papa Benedetto VIII cacciato di Roma, raggiungere in Germania presso Arrigo lo stuolo de' vescovi colà rifuggiti; e Mele e Datto, due nobili cittadini di Bari, liberar del tutto la lor città dai Greci. Chiaro è, un ardor di libertà scoppiava dalle Alpi all'estrema penisola. Tutto ciò fino al 1013; quando ridiscendeva Arrigo, veniva a Pavia abbandonatagli da Ardoino, e quindi a Roma, dove fu incoronato imperatore (1014) con Cunegonda sua moglie. Ma. ciò fatto, o non volesse o non potesse altro, tornava in Germania. Quindi si trova Ardoino risalito in forza, ne' suoi comitati soliti, e prender Vercelli, e forse Novara, ed allearsi con Oberto II d'Este ed altri potenti conti e marchesi, e porre un parente suo vescovo in Asti, ed opporvisi Arnolfo, l'arcivescovo di Milano, il gran nemico di lui. E quindi, a un tratto, senza che si veda bene il perchè, Ardoino, più che mai abbandonato, ovvero stanco o infermo, si fa monaco nell'abbazia di Fruttuaria, dove poi muore, addì 20 ottobre del 1015. Uno degli uomini più variamente giudicati nella nostra storia; re legittimo, usurpatore, scomunicato, santo fondator di monasteri; ad ogni modo, ultimo italiano che abbia osato por mano alla corona d' Italia. "

Quando, parecchi anni fa, mi vennero sott'occhio queste pagine, nello svolgere il compendio della Storia d'Italia di Cesare Balbo, mi nacque la prima ispirazione della mia tragedia. Me ne invogliai di più, scorgendo ne' severi storici nostri, e specialmente nel Muratori, nel Giulini, nel Cibrario, e in un dotto e profondo lavoro del Provana (Studii critici sovra la Storia d'Italia a' tempi del re Ardoino, Torino, 1844) grandeggiare la fiera e maestosa figura di quel re italiano, che sì a lungo combattè per l'indipendenza della patria sua, ma non seppe compiere la grande impresa.

Dove io pure abbia fallito, come il temo, nella difficile prova, vagliami almeno presso gl' Italiani, che veramente amano questa terra data loro da Dio, il forte pensiero che mi parlò nell'anima quand' io scriveva.

#### NOTA.

La tragedia Ardono fu scritta nel 1853 e 1854, e pubblicata per la prima volta in Torino nel 1860, nei sascicoli d'aprile, maggio e giugno del periodico La Rivista contemporanea: poi nel Vol. II delle Poesie (Firenze, F. Lemonnier, 1870).

#### **PERSONAGGI**

LA REGINA BERTA. MATELDA, loro figlia. GUGLIELMO, duca di Borgogna. ODELRICO MANFREDI, conte di Torino. OTBERTO D'ESTE, marchese della Liguria e conte di Milano. ADALBERTO, suo figlio. ARRIGO I, imperatore germanico. OTTONE, conte del sacro palazzo. AZONE, duce milanese. RAINALDO, altro duce. DUCI TEDESCHI. STEFANO, solitario. UN ROMEO. VALVASSORI. MILITI ITALIANI E TEDESCHI. MONACI. POPOLANI. SERVI.

IL RE ARDOINO.

#### 1014-1015.

La scena, al primo atto è nella rôcca d'Ivrea; ai tre seguenti in Pavia; all'ultimo atto, nel chiostro della badia di Fruttuaria.

#### ARDOINO RE D'ITALIA

#### ATTO PRIMO.

La rôcca d'Ivrea. - Uno spianato presso il castello.

#### SCENA I.

Scolte sugli spaldi: alcuni Soldati.

1º Scolta.

All'erta!

2ª Scolta.

All'erta!

1º Soldato.

Spunta l'alba; e un' altra

Dura notte finì.

2º Soldato.

Ma quest'obliquo Vagar di rôcca in rôcca, e le mutate Schiere, e il lungo adocchiar da mura e spaldi, Fine mai non avran? Tenemmo fede Ad Ardoin, non egli a noi.

3º Soldato.

Già vecchio Son io: sotto quest'elmo la mia testa Incanutì; da trenta e trenta verni Batte il mio cor sotto l'usbergo istesso: E, giuro per lo cielo, alma più grande

D'Ardoino non fu.

2º Soldato.

Duce e soldato, Che la battaglia teme e i campi aperti; Re fuggitivo, e di non sua corona Trafugator! ro Soldato. Che parli tu? Non sua

D' Italia la corona?

2º Soldato. E qual corona

È questa? Un vil trastullo, un fregio, un nome; E tra due rôcche, confin breve, un regno.

3º Soldato. Hai tu venduto il cor? Da quale uscisti Nordica tana, e che follia t'incita A maledir del tuo monarca il nome?

2º Soldato. A me non cale di ragion, di dritti: Nè reame, nè patria io mai conobbi; Mio dritto è la fortuna; unica legge Quest'azza e questo brando.

1º Soldato. E dovrem dunque,

Al par de' lupi entro a' montani covi, Dietro all'erme bastite, inerti e lassi Attender che il nemico oltr'Alpe mova, Per cercar lieta sorte e larga preda, Sola ragion del campo?

3º Soldato. Eh via, qual vano

Garrir? Già per tre volte, or l'obbliate?
Vedeste voi dello stranier le terga:
E Vercelli, e Novara, e di Ravenna
Il baltardo, testimoni furo
Delle vendette d'Ardoino, e nostre.
D'ogni sua gloria io fui compagno, e d'ogni

Sua sventura il sarò.

2º Soldato. Ma qui, da lunghi

Mesi a languir dannati, in qual cimento,

E di che sangue potrem noi le spade

Dirugginir?

3º Soldato. Forse vicino è il giorno
D'altre più ardite prove e più tremende;
Vicino più che nol pensate.

1ª Scolta. All'erta!

2ª Scolta. All'erta! (S'ode lo squillo d'un corno).

1º Soldato. Udiste? che sarà?

2º Soldato. Dal primo

Vallo il suono salìa.

3° Soldato. N'andiam; venite.

#### SCENA II.

#### BERTA e MATELDA, dal castello; poi Ardoino.

Matelda. O madre mia! Chi non senti, nell'ora
Del sorgente mattin, questo conforto,
Questa dolcezza di pregar, coll'alma
Più serena e più pura? In mezzo al cieco
Turbine degli eventi, una speranza
Splende ancor, come stella, e il mortal sente
L'ascosa maestà dell'infinito.

Berta. Deh! in quale età di colpa e di sventure Nudrita, al mio dolor ti diede Iddio, Mia diletta innocente!

Matelda.

O madre, senza
Guerra, e senza dolor forse è la via
Dall' Eterno segnata all'orme nostre?...
Passa l'uomo quaggiù, lieve è sua traccia,
Ma di lagrime aspersa.

Berta.

E pianto e sangue

Non ci costò nostra mortal possanza?

Ma il padre tuo non fu mai stanco, in questa

Vece di fughe e di trionfi. Ei diede

A una fatal corona e pace e vita,

E tutto! — E Dio lo sa, che i cor penètra,

Me non vince il desìo di tal grandezza.

Matelda. E tu, del re de' forti inclita donna,

Lamenti il fato, che ne impose il cielo?

Berta.

Berta.

Non t'è orgoglio il nomarti da colui, Onde potrem quest'aure e queste mura Dir gloria nostra, o nostra tomba almeno?

Berta. Ah! della vita tu cominci il mesto
Tessuto appena, o figlia; e volar vedi
Con instancabil' ala le serene
Speranze; io...

Matelda. De' tuoi figli, de' tuoi prodi Figli nella virtù, nella fortezza, Non rivivi tu forse?...

È ver: per essi

Confido e prego, eppur sempre si mesce
Alla preghiera mfa mesta e confusa

Uno sgomento... È in questo dì, tra l'armi
Minacciose, per lor, per te, per l'uomo
Che amai, che fu mio primo, unico vanto,
Dubito e tremo.

Malelda. Perchè sempre parli
D'affanni? Iddio n'aspetta; e la fidente
Serenità dell'alma è il più divino
Profumo della terra. — Il solitario
Tempio si schiude. Andiam.

No, attendi; ei stesso Il padre tuo qui viene... Ecco, lo vedi?
Ne' sinistri pensier' racchiuso, e ignaro
Quasi di ciò che lo circonda, a passi
Rapidi, incerti muove, e non ci guata.
Dio, che leggi il suo cuor, tu lo conforta!

Entra Ardoino.

Ardoino. Figlia, tu qui? tu pur, Berta?

Matelda.

Non denno

La donna tua, la tua figlia sì cara,

Esser vigili e pronte a te d'accanto Se il periglio s'avanza?

Ardoino.

E di periglio
Chi parlar osa? Ov'è chi possa un raggio
Gettar nel grembo degli eventi, e l'occhio
Por ne' segreti d'Ardoin pensieri,
Poi dir: questo egli aspetta, e questo teme?... —
Libera è l'alma, e contro Dio combatte!
No! nessun legge nel mio cor profondo.

Berta. E a noi così ragioni? A noi compagne Del tuo grande destino, e d'ogni tua Fidanza?

Ardoino. Nulla io chiedo e nulla spero,
Fuor che da me medesmo. Altro non vidi,
Non conobbi quaggiù che inganno e cieca
Illusion; traditi e traditori;
E, della terra sull'ampia rovina,
Il trionfo del forte.

Berta. E nulla attende
Ardoino dal ciel, che sì gran meta
Gli pose, e senno e cor gli diede incontro
Alle perfidie che gli son d'inciampo?

Ardoino. Chi m'assecura che del cielo in ira
Io non sia re? Non affrontai, per due
Lustri, i nemici aperti e gli spergiuri,
La forza e il tradimento? E qual ne colsi
Frutto? Mentr'io qui parlo, in Roma Arrigo,
L'usurpator del mio dritto, passeggia
E mi disfida.

Matelda. Che n'attendi e speri?

Ardoino. A che m'interrogate? Il dritto è un nome Che l'Eterno quaggiù non scrisse ancora.

Matelda. Io veggo, o padre, la crucciata e stanca Anima tua; ciò che il tuo labbro or dice, Non vien da quella; e cure alte ed ascose V'albergano: la grave, corrugata Tua fronte, i guardi e le parole tue Svelan l'angoscia che i pensier t'ingombra. Oh noi temiam per te! Parla, e in noi versa, Sia duolo od ira, il tuo segreto affanno.

Ardoino. Ira e duol non affanna: ei son di forti Alme la vita. — Tu mi chiedi invano Ciò che dir non poss' io.

Matelda.

. No 'l puoi?

Ardoino.

Nè voglio.

Matelda. Per l'amor che m'avesti, per le care
Benedette parole, onde solevi
Consolar le tue cupe ore oziose,
Per la memoria di quel dolce riso
Che sì raro dischiude i labbri tuoi,
Parlami! io sono ancor la tua Matelda,
E tu de' miei pensier la pura luce.

Ardoino. Non più, o diletta!

Berta.

Se al mio cor tu il nieghi,

Deh non negarlo a lei.

Ardoino.

V' hanno misteri

Che sepolti esser denno, insin che il fato All'attonita terra non li scopra.

Matelda. Nè in noi tu fidi? Nè potremo almeno,

Dopo sì lunghi e avversi casi, teco

Prostrarci innanzi a Dio?

Ardoino.

Donne, a voi dato

Della prece è il conforto: itene voi, E me lasciate alle terrene cose. Che se di me parlate a Dio, gli dite Che il pondo accetto di mia sorte, e solo Da lui chieggo virtude, onde far guerra A' miei pensier' più occulti. Matelda (da se).

E qual tormento

Segreto il preme?

Berta (da se).

A' tuoi consigli, o Dio,

Sommesso il rendi. - Non turbiam più a lungo, Figlia, il chiuso suo cor.

Matelda.

Dio lo conosce! (Partone).

#### SCENA III.

ARDOINO: poi OTBERTO D'ESTE.

Ardoino. Sola, estrema virtù del combattuto Mio spirto, amor, che m'avvicini al cielo Ove sei nato, in me t'ascondi e taci. Sì, vanne, o figlia! Tu innocente e santa, Per me tu prega, e sul già curvo capo D'un maledetto il fulmine di Dio Forse non scenderà!... Pur or, di guerra Squillo s'udia.... Nè giunge alcun? Che aspetti, Alma mia, che paventi? Un giorno, un'ora, E avrà fin la mia sorte; e fia per sempre.... Un altro squillo! (Suono di tromba più vicino).

Entra Otberto d'Este, in armatura e calata la visiera.

Ardoino.

Cavalier, chi sei?

Otherto. Di re Ardoin fedele antico. (Scoprendosi).

Ardoino.

Otberto,

Marchese di Liguria?

Otherto. Ardoino. Io stesso.

E in tale

Dura stagion, tra le minaccie e l'armi Dell' ire fazïose, al derelitto Signor tu vieni?...

Otberto.

Otberto a' giuri suoi : Non mente; ei l'ora del periglio attende, Anzi, incontro le vien.... Non trema ancora La destra mia; del par non trema il core. Superbo, il sai, di tre valenti figli Io giva: erano il fior della gagliarda Ligure gioventude; e dopo i forti Orazii, mai del sol l'occhio non vide Tre fratelli di lor più generosi. Nè più leggiadri! Ed io, nella tremenda Prova, a lor diedi con tranquilla fronte Il guerresco commiato. Esultò il petto Del vecchio padre a' detti audaci, all'alte Promesse, alla virtù che dai sereni Lor sembianti spirava! Essi partîro, E nel palagio suo solo rimase Il vecchio Otberto. Or li tien Roma: e mentre Parliam qui, forse.... Nulla, o re, dal core D'Italia a te pervenne?

Ardoino

I messi attendo.

Ma tu, mio fido Otberto, a che qui stai?

Otberto. E lo chiede Ardoin? Perchè nell'alta

Regal Pavia d'Italia i prenci al tuo

Crine donar di Berengario il serto

Dagli Ottoni usurpato? E perchè, in tanto

Urto di guerra, i vescovi superbi,

Ed i Conti venduti a stranio giogo,

Hai tu disfatti? Fede a te giurammo;

E tu la patria libera giuravi

Del regno a' grandi. Noi siam teco ancora;

Ardoino. Rampogne ad Ardoino? Ei primo, ei solo D'Italia interrogò l'alta sciagura. Non la incostanza del servaggio vostro,

E obbliar tu non puoi la tua gran vece.

O potenti vassalli, e non la fiamma Di patrio amor vi trasse a lui d'intorno.... Della tua lealtà ben mi ricorda. O signor di Liguria e di Milano: Ma gli altri tutti, e i miei congiunti stessi, Anzi primi costor, con quanti fûro Colmi per me di benefici, i volti Mentian, se non i cor già falsi e vili; E spergiurando la giurata fede, Corsero al piè d'Arrigo, e si prostrâro Nel fango. Innanzi a tutti ecco Leone, Di Vercelli pastor, lo stolto, eterno Nemico nostro, che sull'orme sue Quel di Novara tragge e quel di Como, Non men di lui bugiardi e iniqui. Or dove Strisciano l'altre volpi, e per furtivo Sentier calando, gli altri lupi vanno, Che di sacerdotal manto co' lembi Celan vecchie lordure, e fan nel santo Nome di Cristo di viltà mercato E di delitti?

Otberto.

O re, che intendi? forse D'Arnolfo temi ancor?

Ardoino.

Se di Milano

Il procace arcivescovo l'aperta
Fronte nemica non mostrava; s'egli,
Spergiuro pria, col simular m'avvinse,
Poi col pentirsi abbietto, a me non calse.
L'antica tua virtù, marchese Otberto,
Fallirmi non potea. Nè solo in questa
Io fidai, ma nel forte ed animoso
Popolo insubre, libertà fremente
E patria. D'ogni parte un grido immenso
Uscir mi parve dalla sacra terra.

· pile de

No! sclamai, non invan quella corona Che il ciel mi diede, io serberò!

Otberto.

Te ancora

Riconosco, Ardoin! Deh non ti vinca
La codarda prudenza, e il muto indugio
D'Odelrico Manfredi. Ei m'è congiunto,
Ei del gran varco subalpin custode.
Ma che puote costui, che può l'accorto
Destreggiar d'un vassallo, incontro al saldo
Voler dell'aspra e battagliera gente
Che l'invitta Torino alberga? Indarno
D'Asti la sede al suo parente Alrico
Concessa avrà il Tedesco; e noi, tra poco,
Accorrer lo vedrem colle sue schiere
Dell'italo vessillo alla vasta ombra,
Non appena da Roma....

Ardoino.

Ah taci! ancora

Non vincemmo; e di Roma a noi non giunse L'aspettata parola. Arrigo, intendi, Arrigo è là. — Quella delira plebe, Che al gran Crescenzio testè plause, or forse Del novo Imperador sull'orme corre; Mentre, tremando, l'accarezza e il piaggia Il successor di Pietro....

Stanze corre la morte; e d'ogni lato,

Otberto.

E così presto
Dalla mente Ardoin cancellò i giorni
Fatali di Pavia? Là, fra la turpe
Ebbrezza di sua gente, un vanitoso
Straniero sir le gioie assaporava
Di sua facil vittoria: il sol cadea,
E l'atra notte sulla terra venne.
Arme fremon gli oppressi; il furor mesce
E vincitori e vinti; alle regali

Per le vie, tutte a festa adorne ancora,
A rivi il sangue si dilaga. In mezzo
Al superbo suo sogno, Arrigo balza,
E paura il circonda e incendio e strage.
La misera Pavia pur mostra i segni
Dell'eccidio nefando; e l'implacato
Di dritti vantator, che tra le mura
Di Roma eterna ora cavalca, in quella
Orrenda notte, dal varcato muro
Precipitò, come ladron fuggente,
Spezzato il fianco, non l'orgoglio. Or pensa:
La gran vendetta che in Pavia giurammo,
Si compie in Roma.

Ardoino.

Il credi? E quel Tedaldo Di Modena marchese, a me sì infesto, Ad Arrigo sì ligio, e di civili Trame perpetuo agitator, parato Non è già forse a rinnovar la guerra?

Otberto.

Tal de' vassalli del tuo regno, o prence,
Spavento t'invadea? Dove son l'armi,
Dove gli sdegni?... O patria! ed io sì lunghi
Anni dovea contar, sol per vederti
Da lui deserta, trascinante i resti
Dell'antica catena?... Oh figli miei!
O forte Ugo, Adalberto! allor che voi
Per la patria m'offriste e braccio e vita,
Battean gl'ingenui vostri cor, securi
Di lor fede e virtù. Perchè or dovete
Morir?... Padre infelice, ov'è la tua
Invendicata terra? ove son essi
I figli tuoi? (Altamente commosso).

Ardoino.

Non più! al mio spirto, o forte, I tuoi detti son fiamma; e de' pensieri L'esitanza e il dubbiar, nube dell'alma, Sperdono: il sento, tu se' quello ancora, O amico: mi perdona, e dell'amico, Non del re nell'amplesso, obblia per poco La paterna tua cura. Or, non te l' taccio, Derelitto, tradito io fui già tante Volte, che un dubbio involontario, un solo Dubbio fugace, anche di te, m'assalse. Pensa che sposa di Torino al conte La tua Berta venia.

Otberto.

Non fu il possente Mio genitor, che degli estrani il braccio Contro il secondo Berengario armava? Ahi d'odii e di furori empia semenza! Dio l'avra giudicato. Ora Ei mi vede Nel cor profondo; Ei sa....

Ardoino.

L'ora è venuta:

Nè quanto oprammo invan riesca. Incerte Le pugne esser non denno e le vendette.

Otherto. Tal sia.

Ardoino.

Azone.

Pronte son l'armi, antico il giuro.

### SCENA IV.

Azone e Rainaldo, Duci milanesi; i precedenti.

Azone. Mio re!

Rainaldo. Signor!

Ardoino. Che ne recate, o duci?

Della pugnace ampia Milan la fida Sominession ti reco e la promessa Gagliarda aita. In saldo nodo stretti Militi e valvassori, omai d'infinta Obbedienza spezzeranno il giogo. L'arcivescovo ancor move e governa Delle plebi il talento.... Ardoino.

Arti codarde,

Persid'opre son queste; ond' io giammai In uom, che amico non mi su nè avverso, Non posi sè.

Azone.

Le terre nostre io corsi, Ogni rocca, ogni villa. Arsi pei solchi I miseri cultori alzan le serve Fronti, al passar di mia schiera; ma un solo Sguardo aperto non vedo, un sol di gioia Grido non sorge.

Otherto.

Qual poter maturi Entro a quel dritto, che per noi s'invoca, Non scorgon essi.

Rainaldo.

Ma ben altra siamma Serpe nelle cittadi.

Azone.

E chi ben guardi, D'una sepolta volontà il possente Palpito già indovina: v'ha di tali, Che a novi tempi son parati e desti.

Ardoino.

Azone.

o. A novi tempi? e sperano.... Col ferro

E col sangue, saldar l'intento audace De'liberi Comuni.

Ardoino. Azone.

E che sognate?
Come atleta che rompe la catena,
Sorgerà il forte popolo.... Lontano
N'è forse il dì, ma sorgerà. Presago,
Ve'l giuro.

Rainaldo.

Si! non per trame, o per cieca Furia di parteggiar, noi ti recammo Delle nostre cittadi il franco oniaggio, O re, che nato in questa Italia sei.

Ardoino.

Oh dite, dite! questa prima, ardente Virtude, onde più l'uom somiglia a Dio, Libertà, sogno de' mortali eterno, Vedeste adunque germinar nel bello Italo suolo? Non è morta ancora, Dopo tant'anni e tanta guerra e tanto Mutar di tradimenti?

Azone.

O re, se il vuoi, Tuo sarà il frutto dell'antica pianta Che gli estrani educaro. Alle franchigie Dagli Ottoni largite il novo dritto Attingerà possanza.

Ardoino.

E tu, Rainaldo,

Che rechi da Pavia?

Rainaldo.

Severi, muti, E pur memori in cor dei di che furo, Videro i cittadini il trionfale Passar d'Arrigo. Sol gli accorti e i vili Mutar sembianza, e gli recaro omaggio.

Ardoino (avvicinandosi allo spalto).

— Silenziol Date orecchio.... Non è questo Di cavalli rumor?

Azone.

No. signor mio.

Otberto.

Tu pure udisti, o re?... Son essi forse I reduci di Roma?

Ardoino.

No! fu inganno....

Rainaldo, segui.

Rainaldo.

Di Pavia tra l'alte
Mura, voce suonò (quale a me venne,
Tal mi giova ridirla a te dinanzi),
Voce tremenda e più che folgor ratta,
Che in Roma istessa il coronato Arrigo,
Da una feroce popolar rivolta
Soverchiato, cadesse.

Ardoino.

E tu l'udisti,

Dimmi, e il credi?

Otberto.

E tacevi?

Rainaldo.

Io d'affermarlo

Non oso; pur colà, sommessa e sorda, Correa la gran novella.

Ardoino.

Oh se il ver fosse,

Voce di tuon saria; scossa n'andrebbe Dall'uno all'altro mare Italia tutta. Itene, duci. Ecco, ritorna a noi La regina; a lei fate omaggio e scorta; E nelle interne stanze anch'io fra poco Verrò; più gravi cose udir ne giova.

La regina Berta e Matelda escono dal tempio; i Duci si fanno ad incontrarle. Ardoino s'accosta a loro, e rimane pensoso.

Berta. Voi siete, o duci, i benvenuti.

Matelda.

Padre,

A che rimani?

Ardoino.

Lasciami! - (Ai duci) Partite.

(S'allonianano, tranne Matelda).

# SCENA V.

## Matelda e Ardoino.

Matelda. Fuggi, o padre? E alla tua Matelda un detto,
Un riso, un guardo più non doni? Io torno
Al dolce amplesso tuo; tu mi respingi:
E cupo ne' pensier' vai misurando
Quest'erme mura, qual già morta fosse
La tua gloria, il tuo nome?

Ardoino.

A me la figlia

Parla così? V'è alcun che muta estimi

E suggellata d'Ardoin la sorte, Come da pietra sepolcrale un pugno D'umana polve? Il sire io più non sono, Uso a trionfi, del par che a vendetta? Volge il duodecim'anno, e re son io; E cingo ancor brando e corona, come Nei dì di gloria.

Matelda.

Anch'io quei di rammento Quando, ignara fanciulla e inorgoglita, Valicar ti vedea sull'animoso Cavallo il ponte; e sotto la ferrata Ugna gli atrii sonar. Veniano a stuolo E vescovi e signori a farti omaggio; E in un sol grido, di mio padre il nome S'alzava e quel d'Italia. Or, sei tu quello? Dove sono i potenti, a te d'intorno Stipati allor? dove le ardite schiere, Che pria vinser con te d'Adige in riva? D'Italia il re teme l'estranio, teme I suoi stessi vassalli; egli s'intana Solo, immemore, dentro alle sue rocche, E numera gli amici.

Ardoino.

Oro, promesse M'aveano compra allor turba infinita Di fedeli e d'amici: allo straniero Promesse ed oro li rendean.

Matelda.

Pur seppe Con non mai doma fronte il padre mio Franger l'ira de' grandi, e delle plebi Gli spirti audaci, e dissipar de' sacri Prenci l'inciampo: il dì che ai gioghi alpini S'affacciar torme estrane, ei volle, e vinse.

Ardoino. A che, Matelda, mi richiami il tempo Di quella gloria che fuggì? Brandita L'asta, in arcione allor salìa nel suo Furore il re, cercando la battaglia; Ei vegghiava nell'armi, in mezzo a' prodi; Sull'erta più selvaggia allora i duri Sonni ei dormia sul duro sasso, mentre Sul capo gli splendea stellato il cielo; E di lontan, de' barbari fuggenti L'urlo nel vasto aëre si perdea. Allor questa infelice antica terra Era libera e mia! Ma corto il giorno Fu del trionfo: il rancor, la viltade, De' tradimenti la malvagia madre, Avarizia, mettean nova radice: Io, non ben desto da quel breve inganno, Guatai, mi vidi solo.

Matelda.

E solo forse
Ardoino non basta incontro a tutti?
Della sventura sotto l'implacata
Man non si prostra il forte.

Ardoino.

Alla sventura

Fu tuo padre nudrito, e non si curva, Più che una quercia fulminata, al soffio Delle umane tempeste.

Matelda.

E perchè, in tale Tremenda ora che il fato a te prepara, Stai dubitante? nè l'interna versi Piena del tuo dolor nell'alme amate, E che t'aman di più? Pensi che ignaro Viva chi vive santamente amando?

Ardoino. Tu vedi e sai più ch'io non dissi.

Matelda.

È vero.

Nè a te l' niego. Tu, tremi, o padre mio, Della tua speme, e di te stesso. — Roma, In questo dì, forse in quest' ora istessa, Mira l'evento maturar, che asconde La tua sorte e la nostra.

Ardoino.

E che, Matelda? Dunque è a te noto.... nell'alma profonda

Mi leggesti?

Matelda.

L'amor pensoso e vero
Scorge più addentro che non sappia il senno
Nel suo superbo antiveder! Nessuno,
Come la tua Matelda, in cor ti vede,
E quel tuo cor possente e grande io l'amo
Al par della tua gloria e del tuo nome:
E negli sdegni tuoi più forte io t'amo;
E vo pensando che il signor tu sei
Della mia patria bella; e che può farla
Libera e gloriosa il padre mio.
No! non invan questa corona e questa
Spada t'ha Dio concessa; e verrà giorno
Che tremenda Ei ti chiegga del suo dono
Ragion.

Ardoino.

Figlia, tu accendi il cor paterno Di tal fiamma divina ch' io credea Spenta per sempre. Oh segui!

Matelda.

Or ben, tu il vedi

Com' io so numerar del faticato Animo tuo le angoscie.

Ardoino.

Sì, tu sola

Di questo cor volgi la chiave ancora, E del cieco mio spirto arbitra sei. Tu, innocente siccome il primo giorno Che al sen ti strinsi, e dissi: Ancor son padre.

Matelda. Se a te caro fu già l'accento e il fido Consiglio di Matelda, che divisa Non fia mai più dal padre suo, lo credi Non essa ti parlava; eran parole Che a lei venian dal cielo. E chi potea L'arcano dirmi de' feroci inganni E di tante nequizie, ond' è tessuta Questa sorte mortal? Pur, quante volte Al mio dir davi fede, isti superbo Della fidanza tua. M'odi, è Matelda Che, nel nome di Dio, ti parla e prega; Sorgi, vendica e regna!

Ardoino.

O figlia, o figlia! Il mio patir tu scorgi, sì; ma tutta Non ne conosci l'amarezza. In nome Di Dio favelli.... Ah! tu nol sai, tuo padre È un maledetto!

Matelda.

Non è ver! non è vero.... (Si scosta atterrita).

Ecco, t'arretri;

Ardoino.

Mal tuo grado mi fuggi.... Come, al solo Annunzio, impallidisti! E non son segni Di mia maledizion? Sì, maledetto, Maledetto son io!

Matelda.

Delirio è questo. Ti scuoti, guarda il ciel.... Là, Dio ne vede, Dio che perdona!

Ardoino.

Sì! Questa ripeti Di perdon santa voce. È la rugiada D'una seconda vita; è la pietosa Aura, il suon di quell'arpa onde l'eletto Davide l'ira di Saùl temprava.

Matelda. Vieni, o padre! t'appoggia al braccio mio, Disfoga il grave affanno; indi, prostrati, Noi pregheremo insieme.

Ardoino.

Ah no! mi lascia Al mio tormento. Ora fatale è questa. Quando più cheta la memoria, e scemo Fia più lo spasmo dell'antica piaga, Al mio sen tornerai: le tue parole Vane allor non saranno, e questa fronte Si curverà sommessa al Dio che ancora Tu puoi pregar. (Parte).

Matelda.

Padre infelice! o padre!

#### SCENA VI.

MATELDA, poi ADALBERTO vestito da romeo; e un altro romeo.

Matelda. Non era inganno: l'assidua, fatale Tristezza che il martira, angue segreto, Alla sua vece gloriosa, a questa Patria, a noi lo rapisce. Oh! me medesma Potessi offrir, perchè il sorriso, il lampo D'una fede immortale Iddio rendesse Al suo sembiante! Invan corsero i lustri. Invan gloria e sciagura aspro certame Gli rinnovâro; sempre ha in cor lo stesso Strale, e quell'assueta, roditrice Malinconia, che par retaggio eterno Di chi regna.... Dal dì che nell'orrendo Civil conflitto egli sbramò sua sete, E che a Vercelli nel sangue ancor caldo Del sacro veglio il suo calcagno tinse, Chi 'l riconobbe più? Per lui, sommesso De' mesti alla gran Madre un voto offersi.... Essa m'impetri d'adempirlo!... O mio Cor deserto, cancella ogni memoria De' lieti dì.... Perchè, perchè ritorni A quelle gioie allor sì pure, ed ora Sacrileghe e dannate? Il vecchio duce

Che a noi giungea testè, ben io lo vidi; E tremò il mio pensiero.

Entrano il Romeo, e Adalberto, anch'esso col mantello di romeo.

Matelda.

Chi ne viene?

Sono due pii che, per lo duro calle Del mondo, cercan la divina traccia. Qui, dove non è pace, a noi vi guida La pace del Signor.

Il Romeo.

Te benedica

Degli esuli e de' mesti il Padre.

Matelda.

A questo

D'Italia arduo confin, tra l'armi e l'ire, Che mai vi adduce? e donde il cammin vostro?

Il Romeo. Dall'alma Roma noi veniam, regale Donzella.

Matelda.

Dite il ver? da Roma? e nota

Vi son io?

Adalherto

Deh mercè, se spoglie e aspetto Un guerrier mente, per venirne a questa Libera, alpina stanza. Iniqui e fieri Volgono i tempi, e all'uom rassembra incerta Fin di Dio la giustizia. — In me tu vedi D'Otberto, sire di Liguria, il figlio.

Matelda. Adalberto?

Adalberto.

Spezzato è il brando mio;

Ma tutto il sangue non versai; qui venni Per offerirlo al padre tuo.

Matelda.

Da Roma

Voi diceste?...

Il Romeo.

Di là torniamo, e d'alta

Sciagura apportatori.

Matelda.

E qual? Perduti

Siam dunque?

Adalberto.

Sai tu ancor?...

Matelda.

Non è Matelda

Figlia del re? nè scorre italo sangue, Come nel vostro cor, nel suo?... Sostate: Pietà, per or, del padre mio vi chiedo; Udirvi ei non potria.... Tra poco.... Aprite A me l'arcano vostro. Ecco, vedete, Io non tremo.

Adalberto.

Al mio labbro il dir l'immenso Affanno niega. — Buon romeo, parlate.

Il Romeo. Il dolor che me, tolto alle mortali

Pugne, or congiunse a questo prode, appena Ridir m'assente ciò ch' io vidi. O eterna Città! Quando dal mar di tue sciagure Risorgerai?... Fremer parea, sull'erta Di monte Malo, il mozzo e mal sepolto Capo del buon Crescenzio; e di vendetta Sitibonda, la plebe v'accorrea, A rinfocar l'atre memorie e gli odii Da lunga etade nel sangue nudriti. Sulle nequizie della terra invano Della Madre de' santi il pianger scese: Poichè, polluto il santuario e posta A vil mercato la tïara, il sacro Pastoral fu disperso in sulla via. Lo stranier venne, e Benedetto in gioia Credè conversi i lutti antichi, e cinse L'aurea corona al fortunato Arrigo. Sì, testimon della solenne pompa Io stesso fui; tutto obbliato parve, E novo il cielo offrir pegno di pace Alla terra. Ma incauta non s'addorme

D'un gran popolo l'ira. Nè, dal giorno Che Arrigo accolse il desiato omaggio, Il settimo volgea sole all'occaso, . Quando....

Matelda.

Ah taci, romeo! Vengono a noi Mio padre — e il tuo, prode Adalberto. In altra Ora piangere insieme a noi fia dato. Tutto compresi omai.

Adalberto.

Padre, o tradito

Padre, qual ti riveggo!

Matelda.

Che dir vuoi?...

Adalberto. Nulla! oh fossi caduto, anzi che in tale Guisa redir d'orribile sciagura Nunzio a te, forte vecchio!

Matelda.

Deh, che intendi?

Forse i fratelli tuoi....

Adalberto.

Taci!... Il dicesti.

Sì, pianger teco, o Matelda, e poi morte, Ultima fia di liberi promessa. Eccoli

## SCENA VII.

ARDOINO e OTBERTO e i precedenti.

Ardoino. A che sì lenti? e chi son essi?

Il Romeo. Signor....

Mio re!

Adalberto. Otberto.

Qual voce?

Adalberto.

O padre mio!

Otherto. Tu, Adalberto? che fu? sotto l'umile

Mantello del romeo?... Dov'è il tuo ferro?

Adalberto. Ahi! più brando non ho!

Otberto.

Va: più non sei

Figlio mio.

Ardoino. Dite, orsù, che mai vi guidi.

ll nembo aspetto, e presto a udirvi io sono.

Parlate — Roma....

Adalberto. All'alta speme nostra,

Nel dì della riscossa, ahimè! fu muta.

Pugnaro i prodi, ma fur pochi; corse

Vermiglio fiume.... ahi, generoso sangue!

Lo bevve il Tebro, che già tanto bevve

Sangue d'eroi....

Otherto. Col ferro in pugno, morti Son dunque i tuoi fratelli?... E tu?

Adalberto. No, padre!

Cessa il lamento e la rampogna. Ancora

Degno son io di te.

Ardoino. Che fu d'Attone?
D' Ugo che fu? rispondi.

Adalberto. Ei di me sono Ben più miseri.

Otherto. O re, vedi, io non piango.

Dello stranier dunque captivi?

Adalberto. Padre,

L' hai detto.

Matelda. Sventurati! il Dio che dona
A' martiri virtù, ne' forti petti
Vi addoppi il santo della patria amore;
E il sovvenir del padre a voi sia scudo
Nella miseria.

Otherto.

Ah! perchè non son morti?

O mia testa canuta, ancor s'aggrava

L'eterna man sopra di te! — Ma taccia
Il mio dolor, quel dell'Italia esprimi.

Adalberto. Oh quante volte l'oppressa regina Volle indarno spezzar la sua fatale Catena! Forse n'ha deserti Iddio; Ma la grand'opra non è morta ancora. Già eram desti, e sorgevam concordi Al giurato cimento; e d'ogni terra D'Italia a noi parea venir sul vento Un grido eccitator. Già il segno è dato; S'affolta già la congiurata schiera Del Tebro al ponte; irrompon gli animosi, E con essi i tuoi figli, incontro all'oste Da quel prim'urto sgominata; echeggia D'Italia il nome, e a questo nome sembra A cento a cento i difensori il sacro Terreno germinar. Ma il tradimento Fra chi pugna e chi muor sua tela iniqua Tesse: alla torre di Crescenzio in faccia, Mentre già nostra è la vittoria, un fiero Dell'orde avverse subitan rincalzo Ne soverchia; de' duci il grido e il nostro Tuona invan; di Crescenzio i figli invano Cerchiam tra noi; viltà, terror, perfidia Li fe' in quel punto rimpiattar nell'alta Paterna rôcca, che per noi fu chiusa. Esterrefatti e pochi, in mezzo a mille Fuggon dispersi gl'Itali: e la notte Nera cadea. D'Ugo e d'Attone al fianco, Io pugnava con essi; ultimi, e insieme, Morir volemmo. Ma l'ostil masnada Su noi piomba; i fratelli avvinti miro; Del mio grondante e del nemico sangue, Al suolo caddi.

Il Romeo.

Col favor dell'alte
Tenebre io lo raccolsi, allor che tregua
Ebber l'ire omicide; indi, per via
Tacita, insiem dalle dolenti mura
Usciam, fuggendo la desta vendetta

Del vincitor. Per lunghi di vagando, Cuori amici dovunque e ancor fidenti Trovammo; ma sepolto in noi rimase Di quest'onta novella il truce arcano.

Adalberto. Or tutto è aperto a lui, che solo puote

Dal nuovo insulto suscitar novella

Redenzion.

Otherto. Sì, tu sei mio; te ancora Riconosco, Adalberto.

Ardoino. O forti duci, Il re son io; noi non siam vinti.

Matelda. Quella

Virtu che in te risorge, o padre, chiedi

Di tua figlia all' amplesso.

Il Romeo. Iddio soltanto

Della mortal virtù scruta le vie.

#### ATTO SECONDO.

Uno spianato fuor delle mura di Pavia, presso il campo imperiale.

#### SCENA I.

Ottone, marchese di Verona, Odelrico Manfredi, conte di Torino, altri Conti Lombardi e Toscani.

Ottone.

Lieti messaggi m'annunziar che, a breve Cammin da queste sue regali mura, Cesare è giunto. De' perigli occulti, E delle aperte offese egli alfin riede Trionfator. Dov'è il rival superbo, Che osò stender le mani alla più eletta Parte de' regni suoi? Quel ferreo cerchio Trafuga invan, ch'ei sacrilego cinse Al capo inonorato: al par di stolta Scena da mimi, dileguossi e sparve Coi traditori che gli fan corteggio. Arrigo torna; ed Ardoin, quel vano Di re fantasma, si rimpiatta e fugge Nell'alpestri sue tane.

Manfredi.

Arbitra un giorno

La podestà degl' itali signori
De' duchi al più potente avea fidata
Del regno la custodia. Pur di noi,
Fidi mancipii a Cesare, non uno,
Rammentarlo ne giova, in quell'audace
Congrèga allora apparve.

Ottone.

E che? fidanza

· Nudrite forse che non sian ben conti I suoi leali al sommo Arrigo, e i molti Ambigui amici, ed i felloni? Aperte Gli son le vie di tutti; e sa cui giova Tener la fede, a cui frangerne il patto.

Un conte.

Delle franchigie dagli Otton largite Memori, attendon le cittadi nostre Libertà più secura.

IIn altro conte.

Il terzo Ottone A questa delle genti altera donna Render voleva il suo splendore antico: Noi primi a lui giurammo obbedienza; E quando Arrigo, del regal congiunto Composta in pace l'esanime spoglia Nelle tombe d'Augusta, il vasto impero Ne redò, tutti ripetemmo il giuro.

Ottone.

Ma quel feroce usurpator, cui prima Cesare istesso avea signor nomato Di tutta Lombardia, misfece al patto; E del regno non suo pur tenta a' lembi Aggrapparsi.

Manfredi.

Signor, congiunto al prode E ingannato Ardoin, non io consento Che a lui s'imprechi. Di Roma al tumulto Straniero fu.

Ottone.

Ridirlo alcun qui ardisce? Un terzo conte. S'affidò forse delle plebi al pronto Applauso, delle plebi insane e cieche Che d'ogni parte alzar la testa vedi, Sognanti un novo dritto.

Ottone.

E qual mai dritto,

Fuor che quello di Cesare?

Primo conte.

Ed il nostro,

Marchese di Verona.

Secondo conte.

E noi chiediamo.

Pegno d'integra fedeltà, de'nostri Privilegi ed insiem d'ogni regale Immunità, che un dì sancir gli Ottoni, Ampia conferma.

Ottone.

Non temete; Arrigo È magnanimo e giusto Imperadore. In Roma ei spense la ridesta vampa; E Italia tutta, al suo passar, già vide Pace e concordia rifiorir.

Terzo conte.

Ma l'armi

Appresero a trattar vassalli e servi; Nè deporle vorran sì tosto.

Ottone.

Ignoti

Volghi, che senza nome a servir vanno Chi li calca e li sfama!

Manfredi.

In altra etade

Tal fu: ma folle è chi non sa qual covi Foco sotterra.

Ottone.

Se ancor frema o tuoni Questo suolo dal fulmine abitato, Che Italia ha nome, basterà d'Arrigo Il trionfal cammino a dissiparne Per sempre ogni minaccia. I suoi fedeli Fra poco ei conterà

Terzo conte.

Tal sia.

Manfredi.

Licenza

Odelrico Manfredi a te sol chiede Di favellar, pria del solenne omaggio,

Al sommo Arrigo.

Ottone.

Conte di Torino,

M'è legge il tuo desìo.

Manfredi.

Mercè te n' rendo. (Partono).

#### SCENA II.

MILITI, VALVASSORI, CITTADINI DI PAVIA, il ROMEO.

ro Cittadino. Ben li vedeste, in vile atto, sommessi, Stipati intorno al signor di Verona, Far d'infamia mercato.

2º Cittadino. A muta a muta,

Come veltri al guinzaglio, e' vanno al loro
Cesare incontro....

3º Cittadino. Che nel nostro sangue Tuffò pur or la sua corona.

Un Valvassore. È Arrigo

Re grande e saggio; libertà promise,

E l'atterrà. Fu di ribelli duci

Superbia, odio di volghi, che sospinto

A furor l'hanno: e noi scontiam la pena.

Un Milite. Fra i duci e Arrigo eleggeremo noi.
Nostre son l'armi.

ro Cittadino. Ma che giovan l'armi, Quando i cor son divisi? Dell'antica Possa dov' è solo un vestigio?

2º Cittadino. Morta

La gloria, vive la sventura.

Nobil Pavia, sì grande un giorno e forte,
Poichè tanti mutò regi ed affanni,
Tutte ancor serba le sanguigne impronte
Del barbarico amplesso e dell'eccidio,
Che le fûr pegno del gran cor d'Arrigo.

Il Valvassore. Le vendette obbliamo. Ora, fra i dritti D'Ardoino e d'Arrigo Iddio decise.

(Il Romeo si avanza in mezzo agli astanti).

Il Romeo.

No, non è Dio che giudica e comparte Di Caino il retaggio. Udite, udite! Come bufera sulla terra iniqua, Di popoli e di regi alto sgomento, Passò la voce dell'Eterno; echeggia Ancor quel grido: Mille e non più mille! Ma i fatidici accenti, con superbo Ghigno, il mortal disfida; e l'universo, Maledicendo l'immanchevol giorno, Tuttor l'abisso invoca. All'ire l'armi, Al santo invito il blasfema risponde: Trucidansi i fratelli in sulle fosse De' padri; ebbri di sdegno i faziosi Cittadini si cercano nell'ombre Del santuario, ove, di sangue aspersi La stola e il manto, invan minaccia e prega Il ministro di Dio. Ma che più miro? Qual ne' sacri del tempio auri penètra Ingorda man? Rapaci i sacerdoti, Venduto il divo degli incensi onore, E venduto il perdono, e le pietose Preci, e fin l'anatema. Deh trattieni Le tue folgori, e questa iniqua terra, Abbominio de' santi, o Dio, rinnova!

ro Cittadino. A che, d'odii profeta e di sciagure, Fra noi ti mesci con lunghi rimpianti? Soverchie omai son le minaccie....

Il Romeo.

O ciechi!

Pel futuro vi sganni il duol passato.

2º Cittadino. Non a noi, non a noi suoni l'arcano
Vaticinio. Uno scarso pan sudato,
Che della gleba all'uom mai non fallisce,
I sottili commerci a' nostri figli
Non consentono quasi; arme, arme suona

Ogni sacro recinto; e de' pugnaci Vescovi all'ire noi siam servi sempre.

3º Cittadino. Noi soffriamo e taciam; ma forse il pianto Dai tetti umili non s'innalza al cielo.

Il Romeo. Le bestemmie cessate! Invano Cristo
I popoli che für, sono e saranno,
Nomò tutti fratelli? invano Ei franse
Il sigillo di Dio vendicatore?
Pace, pace a voi grido! Il violento
Semina l'ingiustizia.... Alma del mondo,
Alito della vita è solo amore!

1º Cittadino. Non più: d'altri terror, d'altre speranze Noi siam trastullo.

2º Cittadino. Nè giovar ci ponno

Le austere querimonie.

3º Cittadino. Arrigo intanto Rinchiova il vecchio giogo.

Il Milite. E pronti a lui

Curverem la cervice?

Il Valvassore. No: Ardoino

Regna e combatte ancor.... Viva Ardoino!

1º Cittadino. Silenzio, amici.

Il Romeo. Le fosche pupille Sol può snebbiarvi la pietà del cielo. (Parte).

## SCENA III.

Arrigo Imperatore, Ottone conte, Duci Tedeschi e Italiani, Popolo.

Ottone. Te la regal Pavia, gemma primiera
Dell'italico regno, alfin saluta,
Possente Imperador. Cessate l'empie

Trame de' duci misleali, pace L'oppressa Italia invoca, e da te solo L'attende, sommo Arrigo.

Arrigo.

Umile accolsi. Dal successor di Pietro, il don tremendo. Ma Dio, che in cor mi vede, e che il prescritto Cammin di questa vita alle mortali Forze misura. Dio soltanto all'ardua Vece può darmi lena. Ei sa ch'io piansi Sul sangue sparso per giustizia e forse, Per infrenabil ira. E dal pensiero Non mi caddero i mali a cui fûr tratti. In altri giorni, i cittadin di questa Città partita. Ma, se voce ha il dritto Che vien da Dio, se ai cor turbati e stanchi Desio di pace ancor ragiona e quella Fede ch'ei promettean con sacramento. Non altro spero io pur, non altro reco Che oblio perpetuo dell'offese, e salda Amistade.

Ottone.

Signor, gl'itali duchi, E gran parte ne scorgi ossequiosi A te d'intorno, vassallaggio e intera Sudditanza ti giurano.

Arrigo.

Nomarli,

Conte Ottone, vuoi tu?

Ottone.

Figlio al canuto
Del sacro impero difensor, Tedaldo,
Di Modena marchese, a te primiero
Offre onaggio leal. Non mai falliva

Offre omaggio leal. Non mai falliva
Del periglio nell'ore; e tentò invano
Quel perfido, che al tuo regal cospetto
Nomar m'è grave, con lusinghe ascose
E coll'aperto minacciar, l'invitta

Anima del guerriero. Onde d'acerbo Odio il persegue; ed ei lo sprezza e sfida.

(Un duca piega il ginocchio).

Arrigo. Sorgi, nobil signor! Che quella io prema Forte destra consenti.

Ottone.

Ora, del conte Amalrico ascoltar ti piaccia il voto, Ei che del sacro prence di Ravenna

T'apporta umili sensi. E a te, in concorde Assenso, presta ogni altro duca il giuro....

Arrigo. Facile e ratta la promessa corre;
Lenta, ardua è l'opra. Ma, tra poco, forse
Avverrà che d'ognun gl'intenti e i voti
Rivelin l'opre non mendaci mai.
Ben so, ben so che questo suol ch'io calco,
Come i vulcani ch'ei racchiude, ancora
S'agita e trema. De' recenti danni
E degli antichi immemore, rinfoca
Un ribelle le male arti e l'orgoglio

De' popoli caduti: l'armi nostre Dissiperan le sue stolte minaccie,

Come fa il sol l'ombre notturne.

Ottone.

A tutti

Sia, dentro al cor, qual fu sul labbro, il giuro. Andiamo, o duci. Nè sia tarda l'ora Che al solenne concilio vi richiami, Entro il tempio maggior, d'Arrigo il cenno. (Partone).

# SCENA IV.

ARRIGO, poi Manfredi conte di Torino.

Arrigo. Terra fatal di gloria, ai sogni alteri Di mia grandezza troppo vasta sei! Misero avanzo del romano seme,
L'orgoglio antico serban pochi; e i figli
D'una gente non tua, gravan sul collo
De' figli tuoi la soma, onde gravati
I padri lor già furo. Tal si compie,
Nel procelloso avvicendar de' fati,
Dell'Eterno il decreto. E anch'io del nome
Di signor tuo l'immensa gloria, un giorno
Gustai.... fu breve lampo. A che mi vaglia
Questo scettro, no'l so. Caduche e vane
Grandezze della terra, oh fortunato
Chi v'attraversa e a voi non vende il core!
Or chi viene?

Manfredi.

Al tuo piè, signor....

Arrigo.

Chi sei?

Manfredi. Il conte di Torino.

Arrigo.

Tu, Manfredi?

D'Ardoino il congiunto, e mio nemico?

Manfredi. Re de'Romani, a te nemico mai
Non fu Manfredi. Ti sovvenga il tempo
Che Otton, da Roma fuggitivo e senza
Fiducia di riscossa, a me richiese
Aita e l'ebbe. Non egli, in Paterno,
Respinse, qual fai tu, la destra mia;
Ma largo donator d'allodii e censi
Mi si proferse, e più che sire, amico.

Arrigo. Ed io che feci? Non rammenti d'Asti
La sede episcopal, per me concessa
Al tuo germano Alrico? Or, che più attendi?

Manfredi. Nè ingrato, nè spergiuro a te son io.

Benchè per sangue d'Ardoin congiunto,

Non apparvi tra lor che l'acclamâro

Rege e signor, tra queste mura: il mio

Braccio non fu mai ligio alla sua lunga

Sete d'impero, a' suoi bollenti spirti: Nè tra i suoi fidi ei mi contò. Che parlo? Ei m'avversa e mi teme.

Arrigo.

E perchè dunque Mai non osò Manfredi con aperta Fronte sorger di nostra alta ragione Sostenitor? - Meglio è nemico averlo, Che dubbiar sempre di chi vienti al fianco.

Manfredi. Di tua ragion, dicesti? e chi l'impero Ti die' su questa nostra terra? e quale Possanza ti fa scudo? I tuoi baroni Guatan gelosi ancor l'invidiato Seggio a cui tu salisti; ed in Polonia Boleslao tuttor freme; nè ben domo D'Ernesto di Svinforte il valor tace. Forse di questi itali conti attendi · Alle promesse, che mutan siccome Vento estivo? Di Roma nel conflitto. Non uno svaginò per te la spada, Nè all'ombra corse de' vessilli tuoi. Forse di Dio tu invochi il dritto? E Dio Non soffre, nell'asil de' templi santi, L'adultèro e lo scisma? Ancor dal Tebro, Ov'ermo è il lido, il decollato spettro Di Formoso passeggia; e di Marozia, L'incestuosa, regna ancor lo spirto In Laterano, come in suo bordello. Che speri or tu? che vuoi?

Arrigo.

Seguo l'eterno

Voler, che mi guidò tra le implacate Vostre battaglie fratricide; e pace Renderò, s'è concesso, a questa terra. Ma tu, scaltrito spregiator, non altro Presumi che innalzar la tua grandezza Sulle ruine sparse e ancor fumanti. Ricordarmi di Roma osi il conflitto; Ma non ricordo io pur, che a te consorte È de' figli d'Otberto una sorella? Se nel sangue de' rei spenta non fosse Oggi di Roma la fatal congiura, Tu pur n'avresti colto il frutto.

Manfredi.

Arrigo,

Te collocò sovra i potenti il riso Della fortuna; a ciò che muta e passa Soverchio credi. De' suoi grandi il truce Ardoino spregiò la spada e il senno; Ma, bench'italo prence e mio congiunto, Con lui non scesi a patteggiar.

Arrigo.

Vorresti

A me dar legge, tu?

Manfredi.

Nè darla io voglio,

Nè accettarla.

Arrigo.

Manfredi, io t'ho compreso.

Or l'astro scorgi di mia sorte lieta Splendere, e a quel t'inchini; non appena Impallidir tu il vegga, ad Ardoino Quella, che offrirmi or vuoi, destra spergiura Si stenderà.

Manfredi.

Manfredi la sua destra

Tien sull'acciaro, e sua virtù non vende. (S'allontana).

Arrigo. Va, superbo, che menti a te medesmo:
Con tai fedeli Arrigo non s'accampa.

SCENA V.

Arrigo, Manfredi, Otberto.

Manfredi (da sê). Qui Otberto, il padre della donna mia? Tu al piè d'Arrigo? Otberto.

Onde tu stesso sorgi,

O Manfredi.

Manfredi. A mercar mia fè non venni.

Otherto. E me qui tragge ben altra cagione

Da quella che ti guida.

Manfredi. E che presumi?

Otberto. Nulla è comun fra noi!

Manfredi. Ma non t'è figlia

Berta?

Otherto. Ahi! dessa or è tua.

Manfredi. Vecchio implacato!

(Parte).

#### Scena VI.

# ARRIGO, OTBERTO.

Arrigo. O lunga, atroce, d'uno stesso sangue Nimistà, non sei d'ira, ma di pianto Degna: quai lupi per fame correnti, Si mordono per via. — Tali ognor foste, E tali vi riveggo. Oh! questa Italia, Che dite vostra, può da voi riposo, O libertà invocar?

Otherto. Non altro invoca

Questa caduta donna, in sua sventura,
Che nessun, fuor di lei, toccar s'attenti
Le sue piaghe.

Arrigo. E chi dunque, se non voi,
Le fece? Uccisa hanno la madre i figli;
Poi, chi renderle vuol salute e vita
Sorgono a maledir!

Otherto. Ben ti conviene,
Arrigo Imperador, dire che a questa

Patria ridar vita e salvezza intendi; E dirlo in faccia al vecchio che per essa Due figli, un di suo vanto e sua speranza, Vide appena cader.

Arrigo.

Signor, non sono
Caduti i figli tuoi; captivi in questo
Mio campo ei stanno; e la virtù de' prodi,
Vincitor generoso, onorai sempre.
E di te pure, e del tuo duol pietade
Mi tocca; e so perchè venisti.

È dolce

Otberto.

D'un padre, benchè misero, allo spirto De' figli il plauso su nemico labbro: Pur, se mai pensi ch'io, deserto vecchio, Qui, per lor vegna a supplicarti, Arrigo, T'inganni.

Arrigo.

Che di' tu? Qual' altra cura Qui ti conduce al mio cospetto? Forse Che sei tu d'ogni nova itala trama Preparator, non so? Vedi quant' io Dirti oso aperto: più fero e tenace Di quello d'Ardoino è l'odio tuo. Nè qui temi venirne, ove a te scudo Non sia di padre alto dolore?

Otberto.

A Roma
Cadde la gloria di mia casa. Ed ora
Piangere od imprecar che vale? Io stesso,
Se il vuoi, mi rendo a te prigion; co'figli,
Sorte comune aspetto.

Arrigo.

Altero duce,
Tu pur t'inganni; nè, qual sia, t'è nota
L'alma d'Arrigo. Degli antichi danni
A vendicar l'onta non scesi; attendo
Da' venturi giustizia, e dall'Eterno

La virtù che, fra i turbini e le sirti Del mortale oceàn, me in porto guidi. Se a tal fastigio di grandezza io giunsi, E se d'Italia il rugginoso freno Dio nella man mi pose, di tal dono Nessun mi vide superbir. Voi stessi Questa terra infelice in tal profondo Sospingeste, che a trarla è vana ogni opra: Mentr'io di pace e di perdon ragiono, Voi guerra m'apprestate e tradimenti. Quest'è di patria amor? - Se d'anni grave E di solenne esperienza, or puoi I prudenti consigli e l'ardua scola Spregiar della sciagura, invan confido Vincere ogn' altro senno. O nobil vecchio, Scordasti il padre tuo? nè in te l'altera Costanza mai scrollar può cosa alcuna, Ostinato amator d'Italia tua, Di questa antica, che l'armi ha perdute, E del braccio la possa e fino il nome? Signor, ben dici: indarno adopri meco Minaccie o preghi. Grande od infelice, Questa terra è la nostra; il re, nomato Da noi stessi ancor vive, e il brando impugna. Che se Italia è sì misera, qual odo Ripetermi da te, spezzar per questo L'aste dobbiamo e il piè baciar che novo Giogo su noi ricalca? Ancor sì vili, Arrigo, non siam, no!

Arrigo.

Otberto.

Tua mente illusa Compiango. A che venisti al campo mio? A rampognar chi de' tuoi folli intenti Il ciel chiama all'ammenda? Già de' figli In te dorme il pensier? Otberto.

Deh taci! I figli!

I miei diletti, Ugo ed Atton!... Perdona, Signor, del vecchio all'ira, e il padre ascolta. Più forte mi credea; stanco è il mio spirto.... I figli miei non vedrò più?... Mi parte Da lor non più che breve spazio.... Arrigo, Se per te Dio parlò, se la sua mano Su noi ripiomba, non gettar lo scherno A l'estrema mia prece!

Arrigo.
Otherto.

E ben?

Captivo

Nel tuo campo io starò, qual mi proffersi; Ma deh! concedi almen, senz'altro indugio, Che i miei figli io rivegga; e che lor parli, E ancor n'oda la voce....

Arrigo.

Io nol rifiuto:

Ma tu m'ascolta in pria.... Già il vano orgoglio D'Ardoin cade; la sua gloria un astro Non fu; meteora parve, annunziatrice Di morte. Or via, l'inutil patto frangi, E un regnator fuggiasco, omai diserto Dagli uomini e dal ciel, lascia al vicino Inesorabil fato. — E quanti sono Dell'impero vassalli, a me sommessi, Imitatori del tuo aperto esempio Verranno; e non vedrà l'itala terra Novo sangue mischiarsi a quello ond'essa Tepida ancor si sente.

Otberto.

O patria mia!

Tal per recarti non pace, ma sonno Di sepolero, dovrem nomarci infami E traditori tutti?

Arrigo.

Infrena l'ira,

E libra i detti miei: se pronto accedi

A mia regia profferta.... Oh! tu non sai Quanto in me vaglia d'amistà desio....
Se accedi, non soltanto a' prodi figli,
Della vecchiezza tua gloria e sorriso,
T'apro il passo, ma liberi da questa
Ora li rendo al tuo paterno amplesso.

Otherto. Attone, Ugo, o miei forti!... E con tal legge Potrei le braccia stendervi, e verreste Al padre, voi?

Arrigo.
Otherto.

Arrigo.

Dubiti forse?

Arrigo,

Qual siete voi non sa; non sa che muore, Ma a sè, nè a voi non mente il padre vostro!

#### SCENA VII.

Ottone di Sassonia, Rainaldo e Azone duci, e i precedenti: Araldi.

Ottone. Alto signore, a te, pria che nel tempio,
Al divo Michel sacro, oggi s'annunzi
Il sovrano tuo placito, venirne
Chieggon legati del signor d'Ivrea.

Arrigo. Ardoino d'Ivrea messaggi manda Ad Arrigo? un vassallo, autor di trame E di rivolte, al suo prence e signore?

Ottone. Re, tu sei grande e generoso....

Otherto (ad Ottone). Il vero
Non dici; o qui non reca altro che guerra

Questo messaggio d'Ardoin....

Ottone. D'Arrigo

Attendon la clemenza.

E udirli assento, Senza dimora.

## Entrano RAINALDO e Azone duci milanesi.

Otherto (fra se). Perche, Otherto, tremi?

Rainaldo. Io Reginaldo Cotta, e Azon del Seprio,

A te rechiamo, o Cesare, onoranza

Nel nome d'Ardoino.

Arrigo.

O duci, grave
Incarco v'assumeste, a me giungendo
Del mio maggior nemico ambasciatori.
Egli è il vinto, lo so; ma come e quanto
Or si confidi al vincitor, non veggo:
Pur, liberi parlate.

Otherto (da sè). A quale inganno
Qui ne venni, l'ignoro. Ardoin forse
Me traeva, e con me quanti ancor fede
Serban d'Italia a' fati, in tal vergogna?
Rainaldo (ad Arrigo).

Non sol grave, qual dici, ma segreta È nostra mission.

Arrigo. Non giova: aperto
Parlate qui.

Rainaldo.

Te dell' Eterno il sommo
Invincibil decreto a liete sorti
Guida, o Cesare! Omai da troppo lunga
Stagion questa tradita e moriente
Delle genti regina implora invano
Pace, pace! Il signor d' Ivrea, che un giorno
A regal vece, in libero consesso
Udiasi eletto, a una grand'opra volle
Sacrar la mente e il braccio. Ma discordia,
Vendetta e tradigion sperdeano, in questo
Misero suol, d'ogni speranza il raggio,
D'ogni opra il frutto. Di fraterno sangue

Corser fiumi abbastanza; e d'Ardoino La destra è stanca di ferir.

Otberto.
Arrigo.

Che intendo?

Se parli il ver, tardi ei si pente. Ancora Piagne la nostra Roma il suo deliro Attentato; ancor d'armi e di nefande Insidie al mio cammino ei mette inciampo; E un'usurpata larva di possanza Serba, e allodii largheggia a' suoi predoni; Ville, comuni emunge, e de' cenobii L'oro, e de' templi santi: in tanto stremo Ei sol travolse la sua patria. — Il vostro

Azone.

Ufficio .

Doglioso è il nostro, e ne l'impose affetto Di cittadini. Pur, te ne preghiamo, Di questa ingiuria che mendace ei sia, Non ci gravar.

Messaggio, o duci, è menzognero.

Otberto (da sè).

Deh il fosse!

Arrigo.

Azone.

Or ben, quai sensi

D'obbedienza m'offre il signor vostro?

Depor d'Italia la corona ei giura:

Nè il giura sol per sè, ma pe' suoi figli

Ottone ed Ardicin; di più, promette

Qualunque dritto rifiutar, che all'alta

Sua maestade va congiunto: Ivrea

E la sua marca a lui rimanga, in pieno

Otberto.

E a tal vergogna

Testimone io qui sto?...

E libero possesso....

Arrigo.

Tai sono i patti?

Ei dettarli, e ridirli osate voi? No, tra il signor legittimo ed il malvagio Usurpator, non v'ha mercè, nè patto. Egli re non è più, questa corona Dio me la diede, è mia! Come la fera, Nel suo covil di sangue, ei di delitti Baluardo a sè faccia: in sulle vette Più scoscese dell'Alpi il fulmin vibra L'Eterno, ed ei non l'ode?

Rainaldo.

A te non chiede

Mercè, ma pace e fratellanza!

Arrigo.

No, d'Ardoin la destra Arrigo mai Non stringerà; su quella destra è il sangue De' vescovi di Dio. Che dite, o duci? Ch'io fè ponga alle assurde, inique fole? Già tal nova perfidia erami aperta, E già di Como e di Vercelli i santi Pastori m'assennar con saggi avvisi Contro colui che vi mandò.

Rainaldo.

Tu dunque

Nulla cedi, signor, nulla prometti? Sciolgo ogni accordo, ogni promessa, All'uomo

Arrigo.

Dal ciel reietto ritornate: breve È dell'empio la gloria, e un ferro io stringo, Che di Cristo il vicario ha benedetto. — Conte' Ottone, al consesso io son parato.

Otberto.

Guerra eleggesti, o Cesare! Nel nome
D'Ardoino e nel mio, l'accetto e invoco.
Più d'una fiata a questo suol, pur troppo
Dal Signor maledetto, da che il preme
Orma straniera, tu volgesti il tergo;
E non t'accorgi che ogni zolla trema,
Che mugge ancor sotto il tuo piè? T'affretta:
Noi contro a te pugnammo; e noi, per questa
Italia che fu nostra, ancor siam vivi.

## ATTO TERZO.

Atrio nel reale palagio di Pavia.

## SCENA I.

La regina BERTA, MATELDA, Gentildonne.

Berta. Sempre così? nè sorgeranno i lieti Giorni per noi, nè quella calma intera, Che pregammo da Dio, sarà che torni?

Matelda. Scarsa gioia misura e lungo pianto
I nostri dì. Mutar le sorti; e in questa
Sede antica del bello italo regno
Reduci, trionfammo: ma i trionfi
De' mortali, che son?... Vedi, di quella
Torre come la lunga ombra si stende?
Fra poco sparirà nell'alta notte:
Così la gloria nostra.

Berta. E qual tristezza
Alimenti nel cor, tu che solevi
La mia riconfortar stanca fidanza,
E quasi far rampogna al mio timore?

Matelda. Ben sai che il padre mio venero ed amo: È in lui d'Italia ogni speranza.... Pure....

Berta. Non vinse ei forse, e sventolar non vedi Su queste torri i suoi pennoni? Il nostro Nemico, Arrigo, per terror di novo Oltre l'Alpi ripara: e di sì pronta Vittoria liete non sarem?

Matelda. Vittoria Questa non è, sibben tremendo agguato:

## Atto terzo - Scena I

E già più certa e più fatal vendetta Si matura. Non vedi, come accesa Qui serpe de' civili odii la fiamma; Come, non già nemico, italo sangue, Qui un'altra volta scorre?...

Berta. Ahi, dici il vero!

Ed il pensier, che re Ardoino anch'esso Dell'antico livor tutte in un punto Le furie disserrò per farle sazie, Questo pensiero è stral che mi trafigge.

Matelda. Tu pur tremi? tu pur vedi, in quell'atro Cipiglio suo, nel suo pallor, ne' tronchi Detti irosi e nel fulmine del guardo, Che ognor minaccia e non perdona mai, La condanna di Dio?

Berta. Non più, Matelda.

Non ferir di tal punta l'angoscioso

Mio spirto; pensa ch'egli è il padre tuo!

Non l'ami più, come l'amasti, come

Riamata ne sei?

Matelda. • Madre, non dirlo!

Ch'io più non l'ami? No! per lui, per lui

Dovea viver, morire, e il volli.... Misera!

Perduta or sono, e della sua condanna

Son io cagione. io sola!

Berta. Tu? che hai detto?

Matelda. Sì, dal Signor deserta è la tua figlia, E deserta per sempre!... Io fransi il voto, Il segreto mio voto, a cui la sorte Congiunta era del padre.

Berta. . Un voto? oh dimmi....

Matelda. No, non voler ch' io parli. A me medesma Confessarlo io non oso.... O madre, prega Per la tua figlia, a Dio rubella. Berta.

Ahi! tristo

Arcano mi nascondi. E di che voto Parlasti? Figlia, a me il confida.... Hai forse Miglior conforto che tua madre, in terra?

Matelda. No'l posso, no!... Quel ch'io dicea pur ora, Scordalo; non voler che più s'aggravi La mia sventura.... Forse, ancor del tutto La speme non morì.... Pietoso è Dio: Salvarmi ei può, con me far salvo il padre.

Berta. Così, così non piangere, o Matelda!
Vien meco, ancora pregheremo insieme,
Come pregammo sempre.... Alla materna
Stanza quindi verrai....

Matelda. Non ora.... Ahi! troppo

Turbata io sono....

Misera, lasciarti M'è forza; pur m'attendi.... Oh non partirti, Dona la calma a' tuoi pensieri; e il tuo Della madre al dolor confonderai. (Parte).

# SCENA II. MATELDA.

Sì, madre!... M'odi ancor! Come non seppi Tutta l'anima aprirti?... Ella non torna, Sola son io.... di me medesma or tremo. Ove n'andar gli anni innocenti, quando Col mio sereno sguardo il tuo cercava? Ahimè! non son la stessa. Al tempio santo Più recarmi non oso; invan sul freddo Marmo mi prostro, e su' miei labbri muore Quella prece che un giorno era sì ardente: Respinta or sempre dal paterno amplesso, Più rifugio non trovo; il pallor mio
Interroga la madre, e no'l comprende.
Ahi perduta, perduta! Ed io lo volli;
Quando, del genitor per la pietade
E per la santa carità di questa
Italia, il cor, la vita e me medesma
Osai donare a Dio!... Qual fui? qual sono?
Così l'ultimo fin d'ogni superbia
È morte! Oh fossi anch'io già morta! — Alcuno
Qui vien: desso, Adalberto? in queste soglie
Come già ritornò?... Veglia, o gran Dio,
Sulla tua creatura!

#### SCENA III.

#### MATELDA e ADALBERTO.

## Adalberto.

Non fuggirmi,
Regal donzella! Se d'Otberto il figlio,
De'traditi il fratel, non corse ancora
A vendicarli in mezzo all'armi, dove
Già si pugna e si muor, più grave il chiama
Debito a queste mura. Il re tuo padre
Veder mi tarda.

Matelda.

Il tuo valor Matelda Non accusa; un guerrier, prode qual sei, Cui gloria appena rise, per la patria, Primo fra tutti, offre il suo petto.

Adalberto.

E tale

D'Adalberto è il voler: tu lo dicesti.

Matelda. S'egli è vero, a che riedi?

Amor mi trae

Della patria infelice, a cui tu stessa, Tutti consacri i tuoi pensieri. Matelda.

Il credi?

Che feci io mai?

Adalberto.

Nel primo di ch'errante Fuggii da Roma, e là nella turrita Ivrea te ancor rividi, il tuo soave Viso, e quel guardo, che dal cielo appena Distaccarsi parea, resero al mio Cor disperato la virtù de' forti, Quella che sola non morrà, la fede.

Matelda. Deh, che vuoi dir?

Adalberto.

Perdona, o generosa!
Se in me tacque viltà, se m'arde fiamma
Di libertà, gloria verace e invitta,
Fu sol per te. Morir per tanti oppressi,
È questo il dritto che invocai; ma in uno,
Anzi ch'io cada, vo' ch'almen tu sappi
Che ogni virtude mia da te mi venne.

Matelda. Nè posso udirti, nè il vorrei.... Del padre Chiedevi tu.... mi lascia....

Adalberto.

All'uom che langue

Mendico sulla via, dove tu passi
'In tua diva beltà, non nieghi un guardo,
Non rifiuti una lagrima.... A morire
Io m'incammino pe' fratelli miei,
Per tuo padre, pel mio! nè la fidanza
Compagna mi verrà, che in te il celeste
Affetto, onde il morir per me s'abbella,
Vivrà sempre?... Il dicevi, un dì, tu stessa....

Matelda. Non rammentar quel dì! — Potesse Dio Dalla mia vita cancellarlo!

Adalberto.

Oh quale

Accento!

Matelda.

Che diss'io? perchè venisti?

Perchè rapirmi l'ultima speranza, Il perdono del ciel?

Adalberto.

Matelda, tremi?

Nè a me riguardi più, come in quel giorno?...

Matelda. Ahimè! perchè ti vidi, e s'incontraro I nostri sguardi?...

Adalberto.

Oh segui! mi ripeti

Quelle parole che nel cor mi stanno!

Matelda. Vano ahi! fu l'aspettar che, in me sepolto,

Morisse quel pensier che or tu risvegli....

Adalberto. Matelda, o figlia del mio re!

Matelda.

Quel giorno

Che tu rammenti, quando udii dal labbro Del romeo, che fedel t'era compagno, Spente di Roma le speranze estreme, Tu muto eri in disparte, e nel profondo Petto l'angoscia soffocar tentavi. Ma le ascose tue lagrime stillaro, Ad una ad una, sul mio cor.

Adalberto.

·Tu sola

Legger nel mio sapesti.

Matelda.

Ahi! da quell'ora,

Tutto nel viver mio mutò. Pur, vano M'era il cercar, nell'anima più ascosa, Perchè in me fosse un turbamento ignoto, Ineffabile. O miei pensier soavi, Più da quell'ora non tornaste! Un primo Sguardo del sol basta a donar la vita Al creato universo; ed io vivea, Come per quello sguardo. E tu partisti: Discesa allor dalla paterna ròcca Tra l'ombre annose, dell'aria il respiro Col core oppresso io cercava.... Nel cielo Raggruppavasi un nembo; ogni fioretto,

Come se l'aër lo gravasse, il capo Reclinava; ed io pur, d'arcani mali Presaga, al suolo reclinai la faccia.

Adalberto. Dunque, di tanto duol t'era cagione
Il mio diserto fato?

Matelda.

Errai tra quelle
Ombre un tempo sì care, allora mute;
Per me tutto era morto.... Un sol pensiero
Vivo era ancor, tremanti i passi miei....
Io venìa manco; e nunzie di tempesta
Dal cielo intanto cadean larghe stille;
Il tuon muggìa da presso.... e non l'udii.

Adalberto. Non ti pentir: de' tuoi pensieri un solo M'è del cielo promessa.

Matelda. Al ciel mi togli,

E farmi tua non puoi. (Entra Ardoino).

## SCENA IV.

MATELDA, ADALBERTO, ARDOINO.

Tu qui, Adalberto?

,

Adalberto, Signor!

Ardoino.

Matelda. Vien, ch'io m'asconda nel tuo seno!

Forse è ancor tempo; e tu, salvami, o padre!

Ardoino. Quale sgomento è il tuo? perchè t'afferri

Alle mie braccia? fredda è questa mano:

Che hai tu?

Matelda. Non domandarlo; maledirmi
Dovresti.

Ardoino. Maledirti? io, maledirti?

La figlia mia, la mia dolcezza, il gaudio
Supremo che mi resta?

Matelda. Ah taci!

Ardoino.

Quando

Reduce, e stanco dell'inique lotte
In cui m'avvolge una fatal di sangue
Necessità, varco la soglia, e il mio
Sguardo riposa nel tuo volto amato,
Tu non sai ciò che l'alma entro mi parli!
No, tu non sai che sia d'amore un riso
A cui la gloria è faticoso sogno
Della vita.

Adalberto.

Signor, se tu il concedi,
A te dinanzi, ed a costei, che il cielo
Premio all'invitta tua virtù concesse,
Parlerò. Se fedele a te fui sempre,
E a questa Italia tante volte oppressa,
T'è noto; se per lei tutto il mio sangue
Non versai, tutto il verserò, lo giuro,
Or qui a chiederti io venni, ove Adalberto
Pugnar deva e morire. Altro non chiedo.
L'invincibil proposto a questa tua
Diletta apersi. Ella compianse....

Matelda,

È vano!

Tu generoso sei; piansi me stessa E il mio cieco delirio.

Ardoino.

Ah no! serbate, Nudrite pur l'ingenuo e forte affetto, Avventurati cori! Ad ambi è il cielo

Sereno ancor, lunga la vita e bella; E in voi si riconforta la prostrata

Alma del re.

Adalberto.

Nè invan si grande e buono, Ardoin, tu sarai. — Vicino è il giorno Che tu vinca, per sempre. Ov' io non cada, Lieto d'averti almen serbato un giuro, Ti chiederò di benedirmi allora. Or, della patria adempio il dritto.

Matelda.

Padre,

No, Dio no'l vuole. Pria che si raccenda La nuova pugna, io sarò morta.

Ardoino.

Il cielo Perdona ancora agl' innocenti! - M'odi. Adalberto. Tien fronte, appo Verona, Al traditore Otton l'antica possa Del padre tuo: colà ritorna: attendi Ch' io vi ponga il mio campo. Altre minaccie Sostar mi fanno pochi dì: le teste De' perfidi che intorno mi fan siepe Troncar m'è forza, e cadran tutte. Invano Le rôcche arsi e distrussi, ed a' miei ligi Le terre ne partii, siccome prede Di fellonia. Che val, se l'usurpato Seggio il Sàssone Arrigo or vôto lasci? De' venduti e de' vili la semenza Pur d'ogni lato mi rampolla, e il fumo Della sacerdotal superbia astuta Le nostre ire alimenta. Ma il feroce. Scandalo, al ciel lo giuro, al suo fin tocca! Di perdon non è tempo: un'altra volta Vercelli mi vedrà schiacciar nel fango Il sacro agitator che la governa: Fia la prima vendetta.

Matelda.

O padre mio, Pietà di noi, di tutti! Obblia gl'iniqui Offensori, la man stringi de'forti: No, nel sangue fraterno non alligna Libertà!

Adalberto.

Deh! l'ascolta: il ciel soltanto Questa pietà le inspira. Ardoino.

E chi sì audace

Tra me si pone e la vendetta mia?...

(con ira, che a poco a poco lo fa delirare).

Matelda. Padre, che fu? perchè il furor t'accende?...

Non odi la mia voce?

Adalberto.

O re, deh guarda

La figlia tua: pur or, l'hai benedetta; Or la respingi dal tuo sen....

Ardoino.

Chi siete?

Chi m'avvince così?... Fuggite tutti, E me lasciate; prorompon le furie Del maledetto! E maledetto io sono, Come il primo omicida.

Matelda.

Iddio pietoso,

Comincia il tuo castigo! oh dal paterno Capo ritraggi la tremenda mano!

Ardoino (in delirio).

Ove son io?... Che vuoi, pallido vecchio?
Come rivive ciò che fu?... La destra
Minacciosa a che levi? — e chi ti diede
Sugli scettri poter?... Lo scettro mio
Ora è la spada, d'altro sangue tinta;
E tu non sai che sangue sia!... Ti scosta;
Brescia a me cedi: è mia.... Perchè ti prostri?
Sì, pròstrati; o la tua barba canuta,
Veglio beffardo, io strapperò!

Matelda.

Gran Dio,

Perdono! In suo delirio, ei sogna ancora Brescia ribelle: è il furor suo che parla, O Adalberto; ei non è, non è sì reo!

Adalberto. Misero prence!

Ardoino (c. s.). Sì, Vercelli vide Ciò che puote Ardoin! Covi di lupi Son l'itale cittadi; e rase ed arse
Fian tutte, infin che non n'avanzi un sasso,
E il nome anco ne muoia! Un regno io voglio,
Fosse il deserto.... Ah no! qual gemer passa
Tra quelle fiamme? È voce d'uom che muore....
Non io fui l'assassino.... Ei non è Piero,
Non è il pastore di Vercelli!

Matelda.

O padre,

Non più: deh! in te ritorna.

Ardoino (c. s.).

Udite! udite!...

Qual suon d'alto lamento intorno s'alza. Come tuon di sotterra! È il lento e cupo Salmeggiar de' ministri dell' Eterno Vendicatore.... A che le ardenti lampe Tengono nelle destre, e inferno e morte Chiamando, imprecan sul figliuol d'Adamo? - L'ira di Dio l'insegua, e come errante Veltro per fame alle città s'appressi. Ma il fugga ogni vivente; a lui non s'apra Tabernacolo; e Dio l'incalzi, come Stipula al vento!... La vampa de' cieli Ch'arde le selve e che consuma i monti Disperda il nome suo nell'universo! La sua preghiera sia peccato; e sia Vedova la sua donna, orfani i figli! E contro il ciel si levi sempre e il gravi Quella maledizion ch'egli dilesse! -Ed ecco un suon di mille voci in una: Tal fia! tal fia!... Per chi tuonò l'immenso Grido? La terra ne vacilla; e tutta Quel FIA riempie la celeste volta. (Cade). Adalberto, t'accosta. Invano io tento

Matelda.

Adalberto, t'accosta. Invano io tento Reggerlo sola; di tanta miseria Sotto il gran pondo mai no'l vidi. Adalberto.

O nostro

Signor!

Ardoino.

No, no, dannato io son, fuggite!
La tenebra s'addensa: i sacerdoti
Conculcano le lampe e gl'incensieri.
Anatèma, anatèma! al mio cerèbro
Rovente cerchio è la corona.... A forza
Strappatela! l'impongo, il re son io! (sviene).

Matelda. Pietà di lui, di noi pietà, Signore!

(S'inginocchia e lo sorregge).

Vanne, Adalberto.... d'alcun fido servo L'alta chiedi; ma nel cor sepolta Ti sia l'orrenda scena, onde ti volle Dio testimon.

Adalberto.

Sulla mia fè, Matelda! La tua sventura è la sventura mia. (Parte).

## SCENA V.

MATELDA, ARDOINO, STEFANO solitario.

Matelda.

L'ira, o gran Dio, da te promessa, è giunta. Ed io, misera, io son di tue vendette Cagione, io sola.... Me punisci dunque, E il suo rimorso attuta.... Ecco, egli giace Squallido, freddo!... il suo cor più non batte.... Oh, la vita fini? Concedi, o Dio, Al suo pentirsi un'ora, un sol respiro.

## Entra il Solitario.

Stefano.

Pace, o fanciulla! Un dì tremendo è questo. Dio s'appressa al caduto; or qui mi lascia; Io basto al suo dolor.... Mira, ei si scote: Ciò che gli annunzio altro mortale orecchio Non udrà. (Matelda s'allontana).

L'ora tua non è venuta, O coronata polve!... Or sorgi! Ancora Per me ti chiama il ciel.

Ardoino.

Che fu? qual voce? Quel sogno sempre, e quelle stesse larve? Pur, la corona sta sul capo mio; Niun la toccò.... Ma tu, chi sei?

Stefano.

Che importa
Il nome mio?... La voce io son che tuona
Dalla deserta terra in sulle vaste
Putredini del mondo; io sono il vento
Che il furor reca dell' Eterno. Pure
Già udilla un giorno questa voce fioca
Il possente Ardoin, quando d'Ivrea
Le mura, e le selvose alpi tremaro
Di Vermondo al decreto.... Allor dall'antro
Ove si curva, di ceneri sparsa,
Al Signor la mia fronte, a te venia,
Di paterna pietà nunzio e di pace
L'ultimo de' mortali; e quello io sono.

Ardoino. Tu, Stefano?... Uom santo, in che funesti Giorni, ohimè ti riveggo? E che mi rechi?

Stefano. Quella parola e quella pace istessa
Che allor spregiasti. Non ti atterra ancora
L'iniqua lotta sostenuta, e sorgi,
Dàtan novello, e disfidar presumi
L'Onnipossente?

Ardoino. Sotto il grave carco
De' mali miei mi vedi oppresso, affranto;
Ma non caduto ancor. Tu, di me forse
Più avventurato, a questa, ch'altri noma

Rea superbia mortal, desti le spalle; E solo, in rozzo ammanto, ignudo il capo, Securo sempre e disdegnante, vai Degli uomini tra l'ira; al cielo è volto Il tuo cammino; se un mortal t'offende, De' tuoi calzar' scuoti la polve, e passi. Ma chi tra l'armi nacque e tra le offese, Chi forte in terra e libero si sente, Chi il retaggio sortì d'un brando, e sua Giunse a nomar questa beata e bella Italia, un dì regina e ancor non vinta, Non posa a mezzo il calle, e non rifiuta Il gran dono di Dio.

Stefano.

Misero! e stimi
Che verace ti fur di Dio mercede
Quel regal brando, e il nome onde cotanto
Invanisci?

Ardoino.

Non è furor d'orgoglio, Non è di regno insaziata brama Che mi governi. Ma se ignote genti Seggono a' nostri deschi, le sacrate Turban reliquie de' parenti, e fanno, Uccisi i figli, delle madri stupro, Chi stringe un ferro e non percote? Santa Come la patria, è la vendetta.

Stefano.

Iddio

Maledisse per sempre di Caino
Il dritto; e in terra venne il Cristo, il Forte
Che il novo patto suggellò. Superbo,
Che re ti dici, volgi a Roma il guardo.
Donna dell'universo, il gladio franse
E la croce abbracciò. Dio la fe' segno
Del barbarico insulto; e pur la inerme
Destra d'un santo delle oppresse genti

La vendetta disperse: qual noverca, I figli suoi l'han vilipesa, e a gara Strappansi ancora del gran manto i lembi: Ma Dio 'l promise, nè potran contr' essa Le inferne porte. E se ludibrio altero Fu la somma tïara, e di feroci Strazii cagion, non è lontano il giorno Che la Madre de' santi alfin riposi Nell'ovile promesso.

Ardoino.

E qual sì forte
Fia, che divella le radici antique
De' nostri mali? Il pauroso veglio
Che in Roma or siede, del nemico mio
Pur non attende il cenno, e d'Occidente
Lo consacra signor; perchè a lui giova,
Più che un italo braccio, il ligio brando
D'un Cesare lontan.

Stefano.

Non altro invoca Il Vicario di Cristo in sulla terra Che la venuta del suo regno.

Ardoino.

E quando Tutta sul capo mio riversò l'ira Dell'Immortal, fu di pietà consiglio, Voce d'amor?

Stefano.

Non fûr, per te, da pria Violati e distrutti i confin sacri, Per te l'altar di sangue tinto?...

Ardoino.

Oh cessa!

Stefano.

Di Leone al cospetto, al suol cadea Di man d'Attila il brando — e tu feristi.

Ardoino.

Con santa pièta, dall'eterne, alpine Solitudini, ov'ergi a Dio più presso L'alma del mondo stanca, e tu ne vieni A rinfacciarmi il mio peccato? — È tardi! Ciò che fu non si muta; e questa via, Fino all'estremo, io calcar giuro!

Stefano.

Incauto,

Non lo giurar! T'ode chi scruta i cori, E d'ogni vita scrive i dì. Contati, Come quelli del Medo, i tuoi già furo, E Dio li libra sulla lance eterna.

Ardoino.

Ma tu, che vivo t'insepolcri e i gaudii
Del ciel pregusti, a chi or ti chiede pace
Gli ampi tesori del furor di Dio
Prometti?... Al prode antico è la minaccia
Vento che passa e del cimier la chioma
Gli scote appena. Se i miei dì già furo
Noverati, del par che i violenti
Battiti de' miei polsi, io non rifiuto
Nè la mia gloria, nè le mie peccata.
Vanne; securo io movo ov'è il mio segno!
Pietà invocai; tu la negasti: attendo
Dell' Eterno il giudicio.

Stefano.

Alla mia voce

Chiuso è il tuo spirto. Ma verrà l'istante Che de' cieli al possente alito s'apra. Per l'immemore amico intanto prega Stefano, e piange. Ma innanzi che cada Il supremo tuo dì, no 'l rivedrai. (Parte).

## SCENA VI.

Ardoino, poi Matelda e la regina Berta; infine Azone, Rainaldo, altri Duci e Adalberto.

Ardoino. Ei pur, quest'uom di Dio, mi fugge; ei pure Sulla prostrata mia cervice il piede, Lordo del fango della terra iniqua, Calcar vorria.... Se a te miglior parola
Dio non ispira, vanne; è certo segno
Che anch'Ei per sempre m'abbandona. Il mio
Fato, e quello d'Italia è già prescritto;
E re guerriero io sono. — Or, se minaccia
Vendetta il ciel sul capo mio, vendetta
Far vo' da pria, sovra la terra, io stesso.
Padre, concedi a' tuoi più cari il dritto

Matelda. Padre, concedi a' tuoi più cari il dritto D'esserti accanto.

Ardoino.

Il negai forse?

Berta. L'alma

Ti rassereni la gloria novella: Spersi i nemici tuoi....

Ardoino.

Chi può contarli? Credula donna, in tua pietà, nemici Tu in terra non conosci; e far presumi Di tue lagrime inciampo all'ira mia. Ma di pianto stagion trascorse.

Berta.

Ond'io

Tremi, e per chi, tu il sai.

Matelda. Ardoino. Padre!

Regina

Per me tu fosti, o Berta; e sulle fronti De' nostri figli di mia gloria il lampo Sfavillò. Benchè tanto a me pur costi Questa corona, non vorrei mutarla Con nessun' altra della terra.

Entrano Rainaldo e Azone i Duci con Adalberto.

Ardoino.

O duci,

M'udite; e il sappia ogni vassallo ed ogni Mancipio del mio regno. A voi dinanzi Fo sacramento che la terza volta Non fia che tenti l'Alemanno il varco Dell'Alpi, ove già corse il nostro sangue. L'armi straniere e l'intestina rabbia In un disfido; e se Ardoin tradito Cader dovesse ancor, non fia ch'ei cada Invendicato.

Adalberto.

Cadrem teco tutti,

Ed io primo.

Rainaldo e Asone. Il giuriam.

Ardoino.

No, non cadremo,
Miei fratelli di guerra! Ove l'uom sorga
Incontro al nembo del futuro, e sfidi
Di morte il dritto, in lui s'addoppia e cresce
Del braccio il nerbo e la virtù dell'alma.
Quale il germano sire, e i rudi suoi
Baroni mova insaziabil furia
Già v'è noto; non gloria, non impero,
Ma ferocia e rapina. O sacra mia
Patria, o campi famosi! infino a quando
Vi nutrirem col sangue e colle sparse
Ossa d'eroi?... Nostra è l'Italia. Un solo
Giorno basta di secoli al conquisto,
E quel dì sorse! Oh non tramonti invano:
All'Alpi, all'Alpi!

Adalberto.

Re possente, il tuo Grido nell'ime viscere di questa Madre oppressa discenda, e vi ridesti Quanti per lei son morti.

Rainaldo.

E non rammenti

I faziosi semi e la fraterna Nimistade, che serpe ancor tra noi, Mortifera contage? I più fatali Nemici son color che l'aere istesso Con noi spiraro, e lo stesso idioma Parlan con noi.

Azone. Tremano, è vero, adesso In lor viltà; ma sorgeranno audaci, Se fortuna a noi mente.

Ardoino. Io non li temo:

Dal dì che li conobbi, il lor giudicio
Già profersi. Le male erbe del campo
Svelle il cultor.

Matelda. Deh! non ti vinca, o padre, Soverchia fè.

Ardoino. Il giurai! quanti nemici Chiude la cerchia di quest'Alpi, tutti Dispersi andranno, come in aër fumo.

Azone. O re, molti son essi.

Ardoino. Una la sorte

Rainaldo. E quei, che delle sante
Stole si fanno all'opre inique schermo?

Ardoino. Ciò che intendi ben veggo; essi tradito
Hanno Colui di che si noman servi,
Del par che il re! Del mio furor l'effetto
Primi vedranno.

Berta. Deh! l'empio tuo detto Rivoca.

Matelda. Al Dio, che noi per te pregammo
Leva il pensiero, o padre.

Ardoino. Alcun non osi

Mettere il piè nel sanguinoso calle

Del lion che si desta. — O duci, andiamo.

Io lo giurai, comincia la vendetta.

(Parte con Adalberto e i Duci).

## SCENA VII.

## MATELDA e BERTA.

Matelda. E tu, madre, l'udisti: allo straniero
Oltraggio, ond'ei parlò, risponder giura
Con novo eccidio. O misere, a più fero
Talento par che le parole pie
L'incitino; all'angoscia che il martira,
Più crudele desio segue. Il tuo braccio,
Grande Iddio, non s'aggravi in sulla casa
D'Ardoino!... Da te deriva, o eterna
Veritade, ogni amore, ogni perdono....
Perdona dunque a tutti, a tutti! — O madre,
Tu buona e santa, per lui prega, e prega
Anche per me, che Dio la tua Matelda
Non abbandoni. Più non giunge al cielo
La voce mia: che nel tuo seno io pianga! —

(S'abbandona tra le braccia della madre).

## ATTO QUARTO.

Pavia - La piazza di san Michele.

## SCENA I.

Popolani, Cittadini di Pavia e Militi:

Rainaldo e Azone tra il popolo;

poi la regina Berta e Matelda, con poco seguito.

1º Popolano (a due altri).

Dove correte?

2º Popolano. Del Ticino a' varchi.

Là, il rosso gonfalone ondeggia al vento. Non udite al fragor delle campane Di nostre trombe risponder gli squilli?

1º Popolano. Ben parmi.

3º Popolano.

E tu, non ci segui?

1º Popolano.

Seguirvi?

Fumano ancor le mura arse e cadute Dell'abituro mio: due nembi infesti, L'un contro l'altro, scatenarsi insieme Su' nostri capi: Ardoino ed Arrigo Sommersi n'han d'ogni miseria in fondo.

- 2º Popolano. O tradita Pavia! Questo ti valse Esser d'itali re l'antica sede!
- 1º Popolano. Di nostre case tra il cenere sparso Cercammo, invan piangendo, dell'umili Paterne arti gli arnesi: i nostri figli Han freddo e fame....

1º Milite.

Via gittate ormai

Gli scardassi e le spole; a più gagliarde Fabbrili opre correte. 2º Milite.

Armi di guerra

Son queste; e sol v'è d'aste e spade e maglie Necessità.

1º Popolano.

Quando vedrem di tanta

Pressura il fin?

Rainaldo.

Stolti! che avete gli occhi,

Nè vedete: sorgendo al primo albore Incontro al dì, non vi saetta il sole; Nè dir v'è dato donde il vento spiri.

1º Popolano. Che asconde il parlar suo?

2º Popolano. Signor possente

È desso; e più che il dir suoni, a noi grave

Vien codesta rampogna.

3º Popolano.

E braccio e vita,

E quanto è nostro, diemmo a tai superbi Che prometton franchigie, e menton sempre.

Azone.

Come ne guidi di giustizia il senno, Ed onesto desio di vostra pace,

V'è noto, amici. Noi, noi pur, da lunga Stagion fedeli d'Ardoino a' fati.

Combattemmo con voi; con voi sperammo.

E Milano la forte, e la pugnace Novara, di fraterna ira commosse,

Al vostro rispondean grido di guerra.

Rainaldo. Or quei dì non son più: langue, e turbato
Il re, che un dì scegliemmo, indietro guarda,
E canuto si sente. Or, chi in lui scorge

L'Ardoino che fu?

1º Milite.

Pur lo vedemmo,

Degli itali pennoni alla sacra ombra, Ier lo vedemmo alto levar la destra E mallevar, che avria d'Adige in riva

Vinto ancora, e per sempre.

2º Milite. E che? il nemico

D' Italia eterno ad affacciarsi torna Dell'Alpi ai gioghi?

3º Milite.

Non ancor; ma guata Da quell'erte fatali, a lui più note Che a noi stessi, la terra del servaggio; Avido come pria, la guata, e aspetta.

Rainaldo. Qual tema è in voi? che un Cesare lontano,

Da ribollenti gare entro i suoi stessi Confin' racchiuso, ancor vi rechi i brani Della vecchia catena?

Azone. Il dì già sorge

> Di promessa miglior.... di libertade! Quel dritto che largiva il primo Ottone È fecondo: ei fiaccò vescovi e conti. E die' nome al Comune; ed armi e voti

Al popol che non muore.

ro Cittadino.

È ver, gittiamo

La soma antica: non ne scema il pondo Il mutarla.

2º Cittadino.

Aver sacre quelle mura Dove nascemmo; a' figli, a' vecchi padri Ed alle donne far de' petti scudo Ben possiamo – e il giurianı. Pur, tra fratelli Sovente ignoto il traditor si mesce, E d'umile virtù si veste.

3º Cittadino.

E forse

Tali voi siete.

Azone.

O illusi! amici siamo De' popolani; entrambi insiem con voi Attendiamo e vogliam rispetto e fede Per ogni onesto.

1º Milite.

Voi garrite; intanto Corre all'armi Ardoin, raccozza i forti, E s'accinge a battaglia.

Azone.

Or dove, o ciechi,
Dov'è il nemico? A trionfar nel sangue,
Non a battaglia ei corre. E chi di lui
Più superbo e feroce? Egli, m'udite,
Mentre qui sognan le ingannate genti
Che in lor difesa ei l'Alemanno sfidi,
Là, nel sangue de' nostri, entro Vercelli,
Diguazza; e di lontan Novara e Como
Furiando minaccia.

2º Milite.

Il ver narrate?

Azone.

Leone, il sacro suo pastore, io vidi Esule, fuggitivo a queste nostre Mura accostarsi, asil chiedendo e pane Di porta in porta.

1º Cittadino.

E chi, venir scorgendo Turbin sì nero, fia che nel suo tetto Accorlo ardisca?

2º Cittadino.

Misero! e cotanto
Fece Ardoin? nè avrà mai sazia l'ira
Che da' suoi covi il tragge, e quivi a nostra
Perdizion lo radduce?

Rainaldo.

Egli già scorge
Sotto a' suoi passi questo suolo aprirsi:
Il suo sogno è finito, e quella spada,
Che di sangue stranier mai non fu tinta,
Contro gl'inermi svaginò.

3º Cittadino.

Di senno Gli accenti vostri, affè son gravi. E muti Noi qui staremo ognor?

1º Milite.

No, sorgiam tutti! S'egli teme il balen de' ferri estrani, Re nostro non è più.

2º Milite.

Spezziamo il giuro, Sorgiamo uniti; e sian volgari o grandi, Rovesciam nella polve i traditori. Nostre son l'armi, la cittade è nostra....

3° Milite. E in ciel, v'è Dio per tutti.

(Rainaldo e Azone partono).

## SCENA II.

I Popolani, i Militi, la regina Berta e Matelda.

1º Popolano.

Ecco l'altera

Donna di lui che ne tradisce tutti.

2º Popolano. E la sua figlia è quella?

3º Popolano.

È quella. Al tempio

Ne van solinghe, com'è lor costume.

1º Popolano. Or che giova, se l'uom che solo ha nome
Di re, non l'opre, in odio al cielo i mesti
Cittadini abbandona, e de' lor petti
Si fa sgabello per salir?

2º Popolano.

Dannati

Fummo a servir la sua stolta superbia.

3º Popolano. Come stipe ei ne miete; in questo abisso E' ci ha tutti travolti.

1º Popolano.

Oh maledetto,

Che ruppe fede al regal sacramento!

2º Popolano. È re tiranno.

3º Popolano.

E de' santi omicida.

Dio lo punisca! Ite, pregate, o donne; Ma sarà invano. (Partono i popolani).

Matelda.

O madre, udisti?

Berta.

Il puro

Sguardo da lor, deh! torci, o mia Matelda....

Matelda. Io sola, io son la rea! Gli eterni sdegni Sul capo di mio padre impreco io sola, E la bestemmia delle genti. E Dio, Dio mi respinge dalla santa soglia: Solo a me grave sia la man di Lui.

Berta. Figlia, da breve pace, ecco, ai primieri Terror ritorni coll'alma affannata. Nella pia degli altari ombra secura, Con me vieni.

Matelda. No, no! Qui, nella polve,
Si curva la mia fronte; ma il cor mio
Nutre ancor la sua colpa.... e l'ama ancora.

(S'inginocchia a pochi passi dal tempio).

Berta. Mira, altro popol viene; e qual di cupo
Nembo imminente, la minaccia cresce.
Qui starci non dobbiam; nè imprecheranno
D'Ardoino alla donna un'altra volta.
Oh! mi segui.... Non m'ode. O figlia, o mia
Speranza, mio terror.... Fuggiamo insieme:
S'appressano i feroci.... No! la figlia
Non strappate a sua madre.... Chi a quest'occhi
Ti toglie? chi morir mi fa?... (Sentendosi venir meno).

## Entra Adalberto.

Adalberto.

Regina,

Che avvenne?... Ella vien manco. Or voi, pietose, (alle seguaci)

Negli atrii sacri la scorgete; scudo

A Matelda io sarò.... Qui il ciel mi ha tratto.

(Le donne recano la Regina al tempio).

Matelda. Chi vien? chi mi persegue? (S'alza).

Oh mi salvate,

Angioli santi!

Adalberto. A che sul benedetto

Limitar qui rimani inginocchiata,

E dal furor de' volghi non t'involi Con tua madre? Ella corse al piè di Dio....

Matelda. La sacrilega vergine Ei risiuta....

Adalberto. Che di' tu?

Matelda. Son io quella. E tu il domandi,
. Tu. Adalberto?...

Adalberto. Quai voci, e qual lamento
Disperato! Oh perchè sì mi riguardi?

E nelle tue pupille, ove una luce Non terrena splendea, ricerco invano Quell'alma tua?...

Queil'aima tua?...

Matelda.

La vita io più non sento;

Nè sento l'alma in me dei dì che furo.

Ho tradito mio padre....

Adalberto. Qual pensiero,

Con novo affanno ti martira? Un giorno, La prima volta che m'apparve in terra, Miracolo gentil, la tua bellezza, Del padre al fianco tu venivi; e il grande, Per cui d'Italia il fato oggi risorge, Parea dagli occhi tuoi consiglio e amore Invocar. Mollemente il re guerriero Sul tuo braccio posava; e tu, di nostre Sciagure ragionando e d'armi e d'ire, Della patria col nome in lui spiravi, Alito eterno, la tua fe, Matelda!... Oh qual ti vidi! Più non fui, da quella Ora d'amor, degli anni miei sì stanco; La terra che tu amavi era la mia: Anch'io, per te, sperai; grande esser volli.... E un dì, forse, il sarò.

Matelda.

Che mai rammenti?
Tu allor sperasti, ed io.... misera, il dico?
T'amai....

Adalherto.

Tu il dici?... E mi concede Iddio, Nel giorno che tra i forti a pugnar volo, Da te udirlo?... Or che sono a questo core L'oppressa patria, il genitor deserto I captivi fratelli, or che son mai?... Avventurato, oltre ogni uman pensiero, È Adalberto,... Tu l'ami, ah sì, tu l'ami!

Matelda.

Qual guardo, e quali accenti!... Esser potria Delitto questa d'un eterno amore Necessità? Dio solo i puri sensi Al tuo petto spirò; tu ancor sollevi Fino al ciel la rapita anima mia. Santa cosa è l'amor.... dillo tu pure, Ripetilo, Adalberto!

Adalberto.

Adesso e sempre.

In me lo sento, l'amor nostro è vero, Come Dio che ci vede!

Matelda.

Nel dolore.

Onde si pasce, anco ai sereni giorni E innocenti, la vita, un'ora almeno D'ineffabile gaudio è a noi concessa, E tu la doni a me.

Adalberto.

Dalla sventura,

O figlia del mio re, nacque l'affetto Che a vivere e a voler m'apprese. Il forte Padre tuo no 'l rifiuta. Ora, tu stessa La fè m'addoppi, ed il vigor del braccio. Tu sei la santa che riguardi il cielo, E preghi Iddio per noi; mentre animosi Noi qui pugniam per le tombe de' padri, E pei fratelli oppressi.

Matelda.

Oh, che ragioni?

Se vano il pregar mio, se già decreta

Lassù fosse la sorte e la ruina Di nostra casa....

Adalberto.

In core non gittarmi, Nel punto istesso che a Dio m'avvicini, L'attender disperato.... E dritto e amore Dovrian morir per sempre?

Matelda.

Assidua guerra Questi pensier mi fanno; ma tua voce Può dissiparli, o almen darmi l'obblio De' miei terrori.

Adalberto.

T'abbandona, o eletta
Creatura, sul cor d'un infelice:
È il cor d'uom forte e puro. Me non punge
La livida vendetta; amor mi scalda
Di questa Italia gloriosa e serva.
Morir poss' io, ma sorvivrà la fiamma
Ch' io sento in me, pura, infinita e santa.

Matelda. Cessa: udirti non vo'.... torna il segreto Sgomento mio. Per sempre io t'ho perduto.

Adalberto. La corona che cinse il padre tuo

Nessun fia che la tocchi.... A mille, i prodi

Corron sull'orme sue....

Matelda.

Ma di vendetta Egli ora adempie il rinnovato giuro; E d'Italia i nemici armansi intanto A più feroci prove....

Adalberto.

Per fulminarli tutti. Udii, pur ora,
Che reduce da Como, ove un esoso
Desio di servitù mettea germogli
Dalla vecchia radice, egli a noi riede.
E già sarian del rivederlo altere
Le torri di Pavia, dove in Vercelli

Novellamente non levasse il capo La fellonia.

Matelda.

Che ascolto? Ardoin piomba Sopra Vercelli un'altra volta? A lui Fûr quelle mura ognor fatali. — E come Il sai?

Adalberto.

Già stava per balzar del mio
Destriero in sella, e m'accorrea d'intorno
Una man de' più fidi, allor che venni
Il ginocchio a piegar sul limitare
Del tempio, e qui ti vidi....

Matelda.

Ed or?

Adalberto.

La traccia

Seguo, che onor m'insegna. Ad Ardoino Corro, e là il troverò dove il periglio Fa più orrenda minaccia.

Matelda.

Al padre mio L'onor te chiama, e me di figlia il santo Affetto.... Io vo' seguirti.

Adalberto.

Ah no, Matelda! Quale consiglio? in mezzo all'armi?...

Matelda.

Anch' io

Starò al fianco del padre; e la battaglia Sfidar saprò e la morte.

Adalberto.

No, rimani:

Delirio è il tuo.... La reina piangente Fidò a me la tua vita... A lei ritorna.

Matelda. Se farmi scorta or nieghi, io stessa, io sola Ritroverò la via.... d'elmo coverta,

E sotto ferrea maglia, non men fermo
Il cor mi batterà. Morir, che importa? (Parte).

Adalberto. T'arresta, teco io son.... Tu, che in lei spiri Questa virtude, o Dio, tu ne conduci. (Parte).

#### SCENA III.

Guglielmo conte di Borgogna; poi la regina Berta e un Messaggiero.

Guglielmo. Di re Ardoin l'invitta fama e l'alta
Possanza or guida a questa regia sede
Chi all'armi nacque, e sa che dell'umana
Virtù custode è il valor solo. Altero
Che scorra il sangue suo nelle mie vene,
Qui bramoso mi vedi e impaziente
Di serrar nella mia la formidata
Man del tuo sire. E dove all'alto segno
Sua prodezza non basti, il braccio mio
E di Borgogna la fraterna aita
Profferirgli m'affido.

Berta.

Ahi! tardi forse,

O mio nobil congiunto, a noi venisti.

Guglielmo. E dubitar puoi tu, dopo sì lunghi
Anni ch'ei pugna e vince? Omai fiaccate
Veggo le torme degli estrani....

Berta.

Il credi?

Se la tedesca rabbia oltr'Alpe tace, In quest'aëre serpe, in questo suolo Di discordia civil la fiamma, ed ogni Gleba de' figli nostri il sangue beve.

Guglielmo. Che narri? è dunque ver? nè avrà mai posa
Questa gran terra, nel dolore antica?
Non mentì il grido che ai nostri castelli,
Qual vento pregno di maligna lue,
Nunziò d'Italia la vergogna e il danno?

Berta. Ahi tradito Ardoino! Invan con ferrea Costanza ei tornò in campo. Ma colei, Che ognor lo segue con tremante affetto, S'accorge che il suo braccio indarno pugna E affralito già cade.

Guglielmo.

La grand'opra

Non è compiuta omai?

Berta.

Fuggì l'estrano,

Ma non s'asconde l'italo nemico: Esso veglia, e congiura. Invan fu segno, Per molte lune, di Sparron la ròcca Al germanico sforzo; e gli animosi Miei figli, Ottone ed Ardicin, le porte Tengon d'Aosta e Ivrea. Ma chi pur sogna Serva la patria, ed Ardoin captivo, Nacque tra noi, serba il dominio avito E di rancor si consuma... Nè un solo È a noi nemico, ma son cento e cento; · Quanti han rôcche e bastite: e treman essi, Pur van tessendo tradimenti; al prence Che nacque sotto a questo ciel, che vita Può render solo a una caduta gente, Negan l'omaggio, e si fan ligi a un Sire D'estrani regni, che in oscure guerre Si travaglia e si frange. Ecco l'arcana Perfidia, e l'odio che han travolto al peggio Il generoso re.

Guglielmo.

Questa sciagura

Io temea: ma più bello di vittoria Sarà il giorno per lui.

Berta.

Chiedo pur io

Calma a questa fidanza, e invan la chiedo.

Guglielmo. Ma dov'è desso?

Berta.

Da Vercelli a Como

Perfidie antiche a vendicar correa. Ma, Vercelli punita, a nuove, atroci

Riscosse or sorge.... Oh come e quando avranno Fin gli sdegni fraterni, e il sangue e il pianto? Guglielmo. Sento il tuo duolo, e anch'io ne tremo. A nova Età già vedi le turbate genti Precipitar: d'armi e d'armati piene Ville e cittadi: i santi chiostri e i templi Mutati in rocche, Ahi! dov' è pace in terra? Berta. Morta è pace quaggiù: nè a noi può darla Altri che Dio. - Quando l'estrema volta, O claustri di Fruttuaria, i maëstosi Vostri silenzì e l'ombre austere io vidi.

Chi potea dirmi che il più ascoso voto Dell'alma lassa saria stato indarno? Del par misera io fui madre e regina.

## Entra un Messaggero.

Guglielmo. Che apporti?

Il Messo. Alla regina il mio messaggio

Io reco.

La regina è a te dinanzi. (Accennando Berta). Guglielmo.

Il Messo. Re Ardoin, da Vercelli, che al gagliardo

Assalto resse, i pochi fidi accoglie Sotto Pavia; tra le nemiche torme, L'adito ei s'apre; e per me intanto un cenno Manda, perchè Adalberto in arme aduni Quanti militi stanno entro le mura. E te, regina, ei riconforta....

Oh prode! Berta.

Guglielmo (alla regina).

Adalberto dov'è?

Pur or, qui fece Berta. Del nobil petto suo scudo a Matelda,

Contro il popol fremente....

Il Messo.

A te qui venni,

Perchè Adalberto più non è in Pavia:

Nè alcun notollo, nè sa dir sua traccia.

Berta. Oh che narri?... E quai grida?

### SCENA IV.

Popolani, Rainaldo, Azone, Guglielmo e la regina Berta.

1º Popolano.

Tradimento!

2º Popolano. Tradimento! de' Tèutoni il vessillo Dagli spalti fu visto; il re tradisce

La cittade al nemico.

3º Popolano.

Ardoin cada!

Guglielmo. No! Ardoin non tradisce, e voi mentite:

L'italo re non cede.

Azone.

All'ineguale

Cimento il suo furor ne spinse; emunte Languon per fame le calcate plebi....

Rainaldo. Fece al suo piè sgabello i nostri capi; E di sangue ei macchiò trono ed altare.

Un Popolano. Muoia Ardoin!

Altri Popolani.

Cesare viva!

Berta (al duca Guglielmo).

Udisti?...

Oh terror! mi sottraggi a questi insani; Lunge mi guida; alla diletta figlia Mi ricongiungi. Io vo' morir con lei.

Popolani (di dentro).

Viva Ardoino!

Berta.

O Dio, tu il salva.... È desso.

Guglielmo (al popolo).

Vili, tremate all'appressar del forte?

### SCENA V.

ARDOINO, recando fra le braccia MATELDA ferita di strale nella mischia,
ADALBERTO, e pochi Militi; i precedenti.

Ardoino. Si! di plausi, di grida empite il cielo!

Ma date il passo.... Non vedete? io sono,
Io sono il re, che in mezzo a voi ritorna
Con la sua figlia, tra le braccia, morta!
Discostatevi tutti....

Berta. O mia Matelda!...

Ardoino. Tu, Berta?... A che venisti? Essa, nol vedi?

No, non è morta, il suo cor batte ancora. —

Agli occhi suoi la nascondete, io dico,

Agli occhi di sua madre.

(Depone la figlia tra le braccia di alcuni del seguito).

Guglielmo. Qual più misero

Di voi due?

Berta (con impeto si avanza). Date il passo alla regina!

Ardoino. Io ti dico, ella vive. (Chinandosi sopra Matelda).

Oh gioia! è vero.

Silenzio! ecco, si scote; io sento, io sento Nelle sue membra palpitar la vita! Vieni, Berta: è miracol dell'Eterno.... Or sì, vieni e l'abbraccia.

Matelda (rinvienė). O madre mia!

Che fu?... Padre, sei salvo? Chi m'avea
Da voi diviso?

Berta. Matelda! che hai fatto?

Ardoino. Ella per me cadea.

Adalberto. Misera! ed io

Così renderla seppi alle tue braccia?

Matelda. Non piangete di me; dolce è la morte,

Se nunzia è di perdono; e perdonata Da voi, da Dio, morrò.

Ardoino.

Matelda.

Presso alle mura,
Con pochi a me ancor fidi, io mi schiudea,
Tra densa schiera ostil, sanguigno varco:
Eran nemici, eran fratelli.... Ed ecco,
Com'angiol salvatore, al padre tuo,
O Matelda, volasti.... Ahi! qual consiglio?
Dio m'ispirò; si compia il suo volere.
Ogni terrena speme è morta, e fugge
Mia vita; pur felice e benedetta
Mi sento, poichè salvo ancor ti veggo,

Berta.

O figlia, guardami!
Sorridi ancora.... Oh non morir! Non puoi,
Siccome un dì, stringermi al seno? Ahi quale
Pallor di morte!... Perchè la man fredda
Ritiri?... Oh ciel! di novo ella vien manco.

E re della tua patria!

Adalberto. Anima mia, ti struggi!

E che più vuoi,
Dio tremendo, da me! Questa corona
Di pianto e sangue aspersa, e grave come
Ferreo cerchio di schiavo? Io la calpesto.
Che mi valse sfidar delle sciagure
L'urto, gli odii fraterni e il fulmin tuo?
L'unico riso de' miei giorni, il casto
Di pace augurio in quest'assidua, eterna
Pugna, che ha nome vita, era costei:
Beato in essa io mi sentiva, e ancora
Perdonato da te.... Tu me l'hai tolta,
E nell' inferno del dolor mi piombi,
Pro sempre. Maledetto il dì che padre
Udii nomarmi, se così ti perdo,
Unica mia!

Berta.

Di quest'immenso duolo Non oda l'imprecar l'Onnipotente. Non funestiam di questa pia che muore L'ora suprema. Del perdon di Dio Mai non tramonta l'ora.

Ardeino.

Il credi? e sia. L'attendiam... Figlia, oh figlia! è tempo ancora. Dinne che tu morir non dei... Correte, Aiutatemi tutti.... Ella respira.

Matelda (levandosi a fatica).

Sì, mi state dappresso, oh più dappresso!

L'ultima volta è ch'io vi miro. È segno

Di pace e di pietà, se in mezzo a voi,

Finir m'è dato. — Adalberto, tu pure?

Non m'incolpi il Signor di quest'affetto

Che non osai fidarti anzi al morire,

E ch'ora io reco, oltre la vita, a Lui.

Tutti venite! — Italia è ancor vivente,

O re dei forti, in te. Sorgi, e per essa

Felice pugnerai!... colla mia morte

Forse il giudicio dell'Eterno è pago.

Come la patria, e più ancor di me stessa,

Io v'amai.... Dio, nel cielo, ama e perdona. (Muore).

Berta.

Ahi! più non è....

Ardoino.

Curvata è la mia fronte:

E tu ancor, virtù mia, combatti e speri?

### ATTO QUINTO.

Chiostro di Fruttuaria, Da un lato, la chiesa,

### SCENA I.

Due Monaci, poi Ardoino.

1º Monaco. Il mattin sorge.

2º Monaco. Non ancor: più tardo, Nell'autunno che fugge, il primo sole Le cime alpine a salutar ritorna.

ro Monaco. Eppur, qui d'Ardoino il lento passo Suonar sotto i deserti atrii fra poco Udremo.

2º Monaco. È questa l'ora usata. Ei viene,
Pensoso e muto dalla ignuda cella,
Ove tutte pregando ei contò l'ore
Della notte solenne.

ro Monaco. I giorni stanchi
In questa solitudine ei trascina
Da molte lune; e a quel gran sogno, a quella
Gloria ancor pensa che vania più ratta
Di nebbia, quando annotta alla convalle.

2º Monaco. Pur, come larva, l'accompagna e il preme Dei dì che furo la memoria; e pare Che dentro ei soffra ancor la pugna antica.

1º Monaco. Tal è, per certo. Sia pietoso il cielo Al grande addolorato.

2º Monaco. Il di ricordo

Che in queste mura, dal suo pio parente

Al Signor dedicate, ei venne in regia

Festiva pompa, di corona cinto,
E con l'italo ammanto in sulle spalle.
Là, del claustro all'entrata, in mezzo a noi
Umilemente proni, egli dal suo
Destrier di guerra al suol balzò, le aurate
Brighe al valletto abbandonando; il guardo
Più non rivolse indietro; e chino il viso,
E di supplice in atto, in questo asilo
Di tutta pace, ei di morir pregava.

ro Monaco. E quando la sua man, di tanto sangue
Già tinta, noi vedemmo in sul volume
Posar di Cristo, e quel superbo capo
Chinarsi nella polve? e udimmo il lungo
Funereo metro dalle sacre volte
Ripercosso echeggiar?

2º Monaco.

Scostiamci; v' han sciagure in 'sulla terra,
Cui la stessa pietà turbar non osa.

In Monaco. Dunque, o fratello, è ver quel che s'intese Di lui narrar sommesso? e tu l'udisti?... Ch'egli ne' sonni esterrefatto balza, E per gli atrii, ove il freddo vento fischia, Vagando, qual fantasma in suo deliro, Svela arcani di morte?

2º Monaco. Udii; nè il credo.
Il perdono di Dio tutto ricopre

Il perdono di Dio tutto ricopre Dell'ombra sua. Non più; vedi, ei s'avanza.

### Entra ARDOINO.

Ardoino. Non spunta il di? Nell' impassibil grembo
D'eternità già cadde un'altra notte;
Ma i suoi terrori lascia e l'ombre sue
Alla terra colpevole. E dannato

Io qui sono a contar le notti e i giorni; - Nè mai mi giunge l'aspettata voce Del sepolcro?... Oh memorie! o giorni alteri Perchè ancor sorgi, o sol, nella possente Tua maëstà sì bello? Un dì schiarasti La gloria nostra; or la vergogna e l'empia Servitù vedi: nè scema il tuo raggio?... Ahimè! no 'l sente un popolo d'oppressi, E invan t'invoco di liberi figli Suscitator. - No, del caduto il pianto Al ciel non s'alza, nè riguarda a' vili Il Dio de' forti. Ma non sono io stesso, In tenebra d'obblio sceso vivente, Il più vile di tutti?... O miei guerrieri, O mie torri d'Ivrea! Perchè non caddi Tra voi, col ferro in pugno, invitto ancora, D'Italia alzando il grido?.. All'onta mia Sorvissi; ed or, tutto è compiuto. In cielo Si ricovrò del mio duol la compagna; Dalla stanza natla fuggiro i figli; E tu, Matelda, tu innocente e bella Come gli spirti del Signor, sei morta, Morta per me !... Perchè rimango? Il carco Dell'angoscie non anco sull'eterna Lance librò de' miei delitti il pondo? Della memoria il gemito, per sempre, Sia muto! Io vo' morir senza lamento.

1º Monaco. Signor!

Ardoino.

Fratello, a che signor mi nomi? De' mortali il più abbietto, il più spregiato Son io.... dinmi fratello; e tal richiamo Del cor mio stanco troverà la via.

1º Monaco. Al mattutino salmeggiar raccolti Già son gli altri nel tempio.... Ardoino.

Non le preci.

Non la virtù del santo rito, pace Render ponno al mio petto.

Iº Monaco.

In Lui t'affida

Che mai non abbandona.

Ardoino.

Ei m' ha respinto;

Spezzò il mio brando, qual festuca; e nudo Del retaggio mi fe' che diemmi in pria. Di cenere m'aspersi, ed adorai La man che mi percosse; ma il rimorso In me ancor rugge.... Egli mercè mi niega; E di mia prece si stancò.

2º Monaco.

L'Eterno

Maledisse chi sol nell'uom confida, E nel braccio mortal d'ossa e di polpe. Chi, nel pravo suo cor, dir può che spera In sua propria virtù?

Ardoino,

Silenzio e posa

Dunque invan chiedo: e tu lo dici.

2º Monaco.

Dove,

O soglio dell'Altissimo, tu splendi Della calma promessa il di comincia. Itene, e al ciel parlate voi : ricade

Ardoino.

Itene, e al ciel parlate voi: ricade Qui sulla terra il mio pensiero, e trema.

(I due monaci partono).

### SCENA II.

# Ardoino.

Pregan essi, e pregar ponno; il mio spirto Non sorge più; chè delle membra inferme Sento il letargo.... Solo in terra, invano L'ombre io tento afferrar di quel passato, Che fugge e inghiotte le speranze e gli anni. E il mio sforzo impossente: al fianco mio Più quell'una non torna, che far mite L'ira mia seppe ed il furente impero. Io qui ancor mi trascino; alla mia patria Imprecando e a me stesso, indarno invoco Il sol delle battaglie e i sogni antichi. L'Eterno il nome mio dalla terrena Polve cancella.... Or qual vi sarà scritto?

# CANTO DE' MONACI (dalla chiesa) (1).

- Venite, esultando! l'Eterno lodiamo, Di nostra salute cantiamo il Dator. Appiè dell'altare le fronti curviamo; Ei regge nel gaudio degli umili il cor. -
- Signor, tu se' grande su tutti gli Dei.

E chiudi in tua mano de' mondi il confin. Da' monti tu guardi, sul mare tu sei:

Tu all'arida terra segnasti il cammin. -

- Venite, ed oranti ploriamo al suo piede; Egli è nostro Iddio: sua man ci creò. De' santi suoi paschi siam popolo erede; Gli agnelli noi siamo ch' Ei sempre avviò. -
- S' Egli oggi a voi parla, l'udite fidenti, Nè l'alme chiudete, siccome in quel dì, Che là nel deserto, fra gli alti portenti,
  - De' rei vostri padri la fede morì. -
- Per venti e vent' anni quel popol m' offese; E ciechi, senz'orma, perduti ne van. Io dissi, e il mio giuro nell'ira discese: Il dì della pace mai più non vedran. -

<sup>(1)</sup> Questa traduzione del Salmo XCIV fu inserita anche nel Vol. VIII della presente Raccolta, per unirla alle altre Versioni bibliche.

Ardoino. Sì, lo sento! E il tuo giuro, o Signor, scese
Anche sul capo mio, sì che ogni lena
Di risorger m'ha tolta. Ecco, qui stommi,
Nè più varcar la soglia oso, nè i marmi
Toccar, che copron de' tuoi santi l'ossa.
Dal tempio, quasi un'eco interminata,
L'anatema pur suona.... O vecchio folle!
Che fai? che tardi più? Dio ti respinge:
Corri a morir sul campo, e forse al tuo
Nome risponderà d'Italia un grido....
Combatti, e muori, ed il tuo sangue cada
Dello stranier sul capo.... Or dove siete
Miei fidi?... — Tutto è sogno! Nella tomba
Ardoin scese, e l'ombra sua son'io.

(Si prostra presso l'entrata del tempio).

### SCENA III.

Il marchese Otberto d'Este, Adalberto, Guglielmo di Borgogna, Ardoino.

Guglielmo. Voi lo vedete.

Otherto.

Quello?

Adalberto.

E chi il ravvisa?

Padre, a che qui m'hai tratto?

Guglielmo.

A me la cura

Di rammentarvi a lui. Da lungo tempo No 'l rivedesti. Adalberto?

Adalberto.

Dal giorno
Ch'ei n'apparve in Pavia, la morta figlia
Recando tra le braccia, e ch'io dovea
Questo alla vinta patria inutil ferro

Volger contro il mio petto.

Otberto.

E allor ti vinse

Di me pietà.

Guglielmo.

Non più!

Otberto.

M'odi, Ardoino,

Mio re!

Adalberto.

Signor....

Ardoino (alzandosi).

Candosi). Chi re mi noma?... E voi Chi siete?... Da tant'anni io movo, solo, Per il vasto deserto; e ciò che dite Intendere non so.... nè vi conosco. Tempo già fu che un re, così nomato Qual voi dite, vivea.... Non sono io quello.

Otherto.

Infelice!

Guglielmo.

L'udite?

Adalberto.

E come a tanto

Pondo di duol sorvive?

Guglielmo.

E che più temi?

Adalberto. Quel muto sguardo, il passo incerto, e il vano
Lottar delle memorie nella mesta
Tenebra della mente....

Ardoino (ad Adalberto).

O giovin prode

Che sì pietoso a riguardarmi stai, Vienmi al fianco, sostieni il passo mio. Ti narrerò la mia sventura.... Ignoto, Per fermo, t'è quanto patir può un uomo, Ed esser forte.... Ed io soffersi; il mio Cor batte ancora; pur, di me non piango.

Adalberto. Grande tu fosti, o re!

Ardoino.

Grande?... Un dì, volli

Dir mia la terra che calchiam, la terra D'ogni virtude e d'ogni ben nudrice, Che Dio nomava Italia. All'alto intento Diedi speranza e vita, e i figli, e il cielo! Sì, il cielo, io dico; perchè il mio calcagno Si posò d'un caduto in sulla fronte, E tocca quella fronte era dal crisma.... Allor fui maledetto, e Dio disperse I figli miei, Dio mi strappò dal fianco Quell' una, che innocente ancor potea Pregar per me.... Nè più mi scorsi intorno Che odiatori e nemici; in questo suolo Germinar le fraterne armi e, col sangue Di Caino, alla colpa eterna pena Vid' io scritta — il servaggio!

Otberto.

Al gran cimento

Solo non fosti e a' grandi affanni....

Ardoino.

È vero.

Non eran pochi al voler mio seguaci, Cui di patria furor sospinse.... Or dove, Dove son essi? Otberto io ben rammento, Fratello antico in guerra, e que' tre forti Di cui fu padre....

Otberto.

Ancor tu li rammenti?

Adalberto. Tu ancor li nomi, nè più li ravvisi?

Otherto. Otherto io sono.

Otberto. Otbert

Adalberto.

E in me tu vedi, o sire,

De' tuoi fedeli il più infelice.

Ardoino.

Otberto?

Tu stesso?... Oh come degno sei di pianto! Poichè vivi tuttor. — Vieni, mi guarda: Or ti ravviso.... E per che fin ritorni A colui che fu re?

Otberto.

Dell'atterrita

Patria io ti reco il grido, ultimo grido. Essa vede il suo fallo, e invan si pente: Questo sacro terren, dall'Alpi a Scilla, Trema d'Arrigo al trionfal passaggio, E alla vendetta sua prostrasi e tace. Ardoino. Tal era, e tal sarà. Morta ell'è dunque Per sempre?

Otherto. No: ancor vive, e fia redenta!

Ma noi, quel dì, no'l vedremo.

Ardoino. Ancor vive,

Adalberto. Novo spirto, avida fiamma

Di libertà e d'amor, come il profondo

Fremer de' suoi vulcani, or la comprende:

Chè libertade non è morta mai,

Fin che la patria sta ne' forti petti

De' cittadini.

Essa ancor vive e vuole?

Nè risorge? A che tarda?... Io più non cingo
Corona; il regno mio fu lacerato;
E duci traditori, qual d'antico
Ammanto i lembi, ne spartir gli avanzi.

Ma il vecchio sire troverà il suo ferro,
Quel ferro che nessun raccolse; al forte
Grido di lui, solleverà la fronte
Questa noverca degli eroi.

Otherto. Qual cieco Impeto un di ti tolse alla tua patria, O generoso?

Ardoino

Ardoino.

Udite.... Non è questo
Fragor lontano di schiere correnti?...
Qual suon di trombe e d'armi! È la battaglia.
Seguitemi.... Ardoin son io, son io
L'Ardoino che fu: la giovinezza
Sento ancor nelle vene, e un'altra volta
D'Adige in riva, o sopra i lati piani
Di Vercelli, le barbare falangi
Vedrem mietute, e de' fuggenti l'orme
Innumere.... Chi mai può alla vittoria

Guidarvi, fuor ch'io solo?... Oh gioia antica! Pur ti sento, e di te la mia fortezza Si nutre.... Amor d'Italia a' morti stessi Ridar può l'alma; e basta, alla vendetta Del re tradito, l'ultim'ora sua. La mia spada, il destrier!... Non più corona. Il nemico ladron s'avanza, o forti: Alle torri! alle mura!... Infin che un sasso Resta d'Ivrea, liberi almen morremo.

Otberto. Ahimè! delira....

Guglielmo. Come corpo affranto, S'accoscia, nè s'avvede che il supremo, Suo dì già viene.

Adalberto. Non turbiam la grande E mesta illusion di sua partita.

Ardoino. Che mormorate?... Il re non sono io forse?...
Chi l'ira mia schernisce? chi m'atterra?
Il fulmine di Dio spezzò il mio brando.
Invan pugnai, deserta landa è fatto
Il bel paese, ed imprecato il nome
D'Ardoino....

Adalberto. Signor, deh! a noi concedi Sorreggerti.... Ripensa a quella pia, A Matelda....

Ardoino.

Matelda?... Eccola ancora.

Sul mio petto ella posa.... Oh non vedete?

E le mie braccia regger non la ponno,
Ahimè! ahi! tu sei morta! e maledetto,
O santa, è il padre tuo!... Ch'io ti deponga
A' piedi del Signor.... Può a te la vita
Render l' Onnipotente, a me il perdono.

(Entra nel tempio, seguito da Guglielmo e Adalherto).

### SCENA IV.

Il marchese Otberto; poi Arrigo imperatore con poco seguito.

Otberto. Questa è dunque la pace a cui venisti, O vinto re? Tanto dovea la grande Opra costarti? Della vil tua soma Sgravarti, noi credemmo unico dritto, Magnanim'opra e santa.... Or Dio la sperse, Qual seme di peccato. Ambo caduti, Ardoino, siam noi. Raminghi vanno Dalle case dilette, e imprecan l'armi De' primati spergiuri i figli nostri, E i congiunti e i fratelli. Avventurato Chi cadde nella pugna! O amati miei Ugo ed Atton, spirate voi quest'aure Vitali, onde il duol cresce e si matura Del padre vostro in cor? Sotto a qual cielo Traete il fianco e la catena? dove Con gli stanchi occhi miei cercarvi deggio?... Piangi, o vecchio?... Ti scuoti, e dentro il ferreo Core solo ti viva il patrio affanno.

(Suono di tromba).

Chi sorgiunge? Non è, non è de' nostri Oricalchi lo squillo.... Alcun potente Del sacro asil la libertade invase. De' Tèutoni è l'insegna; è Arrigo, è desso. Servi sian noi; gustiam l'oltraggio.

(Una schiera di monaci attraversa la scena).

### Entra ARRIGO.

Arrigo.

Alfine

Vincemmo; Italia è nostra. Or qui la spada

Posiamo, tinta di soverchio sangue; Qui de' mortali all'ire Iddio perdoni. — Signor d'Este, voi stesso?

Otberto.

Un'altra volta,

O Cesare, a te innanzi il ciel mi tragge.
Or tra gli oppressi io son, quale un proscritto
Omicida: or se il vuoi, captivo mena
Nel trionfale tuo cammino il vecchio.
Vedi, pur t'offro, come un dì, le braccia.

Arrigo. Mal noto Arrigo ti fu sempre. Io venni A dar pace e mercè.

Otberto.

Più dunque Arrigo

Non trema? a pascer vien la sua possanza Il vincitor nell'agonia del vinto? Sì, a tempo giungi.... tu il vedrai. Non anco Il frale d'Ardoin morte distrusse.

Arrigo. Che parli? egli ancor vive?... e mentì il grido Del suo fato?... Turbar non vo' il supremo Dolor dell'infelice.

Otberto.

È tardi: Mira.

# Scena V.

l precedenti; Ardoino, sostenuto da Adalberto, e Guglielmo di Borgogna; dietro a loro, alcuni monaci; infine Stefano eremita.

Ardoino. Non mi lasciate; ora di pace è questa.

Non mi fu data tal dolcezza mai,

Nè tanto oblio di vita. È forse presso
Il momento di Dio?... Mercede, o amici
Che mi reggete, della mesta aita

V'abbia il cielo. Al cospetto di Colui,
Che del perdono nella luce eterna

Eterno vive, s'atterrò il mio spirto. Dileguarsi le tetre ombre ed il fascio De' dolori si sciolse. — Ancor ti sento, O d'amor sapienza e di pietate, Che m'accompagni, e della mia Matelda M'assomigli la voce....

Otberto.

Ecco, in lui tace Il ricordarsi della patria; al varco Estremo ei tocca.

Guglielmo.

Le mute pupille Intorno volge, e nessun vede.

Adalberto.

Invano
Parliamo noi; pur l'alma in lui combatte.
Chi le tue vie, Signor, penètra?

Ardoino.

O voi,

Che amici miei, ma non della ventura,
Qui vi state, nei dì che sorgeranno,
Se non fian con me morti il nome e l'opre,
Dite che a vil non tenni il sacro giuro,
Da me in Pavia profferto, infin che un lembo
A noi rimase di non serva terra.
Pugnammo insieme: or, quella furia antica
Che le serene attosca alme de' forti,
E il ciel rade col capo, la tremenda
Discordia, qui s'asside: e volgeranno
Secoli molti, pria che alcun ne sterpi
Le fatali radici. Ahi quanti ancora
Cadran, mia terra, senza farti grande!
Deh! non rapirne, o re, quella speranza

Adalberto.

Deh! non rapirne, o re, quella speranza Che in noi, primo, hai ridesta.

Ardoino.

Ah no! Serbate,

Serbate ognor, come promessa, il forte Voto che un di ne avvinse, e fia l'estrema Parola d'Ardoin.... Dimmi, vedranno I nostri figli, Otberto, età men rea? — Anima mia, che senti?... È forse questo Il morir?... Tutto al suo fin deve. Ed io L'ultimo non sarò che, di te nato, Tocchi la tua corona e la rifiuti, O Italia!... Un altro l'oserà, che fia Forse di me più grande e più infelice. Nè morrà il suo gran giuro, infin che un giorno Non ti vegga de' suoi figli il più forte Libera ed una. — (Ad Arrigo). Ma perchè, commosso, Mi guardi tu? Chi sei?... Straniero sembri All'armi e al volto.

Arrigo.

A cercar pace io venni.

Ardoino. Invan la chiedi a terra oppressa, dove

Pugnò Ardoino e cadde, e Arrigo impera.

Otberto.

Signor!

Arrigo.

Colui che tutto vede, l'alma Vede d'Arrigo ancor.

Ardoino (ad Arrigo).

Se un dì t'avvenga,

O stranier, di prostrarti al vincitore D' Italia e mio, gli dirai che mirasti Ardoino morir; ma che di sotto All'umil sacco che il vestia, securo E immutato il suo cor serbò l'altera Virtude antica; e alla sua patria diede L'ultimo spiro.

Stefano.

Alla sua patria, e a Dio!

(Ardoino muore. Stefano, avanzandosi, stende le mani sul capo di lui).

# ÈMANUELLA DRAMMA

(inedito).

# **PERSONAGGI**

EMANUELLA vedova LAURA, sua figlia VERONICA, sua sorella ALVISE Dottor ERASMO Conte VITALE SIMONE, banchiere BEPPO, gondoliere LENA, fantesca Un SIGNORE.

La scena è in Venezia; l'epoca il 1855.

3

### **EMANUELLA**

### ATTO PRIMO.

Salotto in casa di Veronica: nel fondo, un terrazzo da cui vedesi il Canal grande.

### SCENA I.

# BEPPO, gondoliere; LENA.

- Beppo. Non mi venite colle mani sul viso: a me la mi fuma subito, sapete.
- Lena. Vi dico d'andarvene; chè in casa della signora Veronica....
- Beppo. Comandate voi, forse? Se non fosse per amore della signora Manuella....
- Lena. La signora Manuella non è già la padrona, qui.
- Beppo. Ma è sorella della padrona.... E, mi pare....
- Lena. Mi pare chè dovreste averla capita. La signora Manuella non c'è; la padrona non c'è; e non vogliamo veder bazzicare qua dentro nè barcaruoli, nè altra razza di scioperati e cicaloni.
- Beppo. A me scioperato? cicalone a me?... State a sentirla.

  Vecchia!
- Lena. Io, vecchia? io?
- Beppo. Come Todero di Piazzetta. Ma via, vi lascio a vostra posta miagolare, nè dò addietro un passo. Devo parlare con la signora Manuella; essa, non per vantarmi, ha della grazia per me.... M'ha sempre aiutato; e per amor

- suo, Beppo gondoliere sarebbe pronto a tutto.... perfino a strozzar di sua mano chi dica del male di lei.
- Lena. Ah! è troppo.... Andate via, mi vien male.... Via di qui! fuori! Perchè non siete stato in campiello o nella vostra gondola? Questa non è aria per voi.... E cosa tenete, lì, sotto il braccio?
- Beppo. Eh, per diana! avete ipotecata anche l'aria? Vi mangio cuscini, seggiole, quadri? Ci sono, ci vò stare.... Quello poi che tengo qui sotto, non ve lo dico, perchè non voglio; nè ve lo direi, se aveste quarant'anni di meno e mi pregaste con un bacio....

Lena. Uh vergogna!

ŭ.

- Beppo. Non vi scandolezzate per così poco. Le vostre virtù passate, Beppo le conosce; per questo, un cane che v'abbia voluto, non s'è trovato mai; e fate adesso la pinzochera per piacere alla vostra padrona.
- Lena. Maledettaccio! Con voi non si può proprio vincerla nè pattarla.
- Beppo. Restiamo dunque amici; ma non mi toccate, nè me, nè la signora Manuella, e lasciate ch' io l'aspetti qui. Povera signora.... è tanto buona! È una donna come poche, o nessuna al mondo.... al mondo, capite?

### SCENA II.

# I precedenti; EMANUELLA e VERONICA, dalla via.

Veronica. Che gridare indecente! Con chi l'avete, Lena? Lena. Veda qui, signora padrona.... (additando Beppo).

Emanuella. Voi, Beppo?... Oh! buon di! Cercate di me?

Beppo. Sì, cara signora: ma quel basilisco della Lena m'è
saltata al viso; ed io era lì lì per perdere la poca
pazienza che Domeneddio mi ha dato.

Veronica. Via, Lena, non andare in collera col povero Beppo; è un buon galantuomo; noi lo conosciamo.

Beppo. La sentite, Lena? È grazia sua, signora Veronica. Veronica. Sì, sì; non essere, Lena, troppo gelosa della tua autorità. E tu, Emanuella, scusa se tra la Lena, plenipotenziaria di casa mia, e il fedele tuo gondoliere, non ho saputo mai mantener buon sangue. Che vuoi? pare destino; veneziani tutt' e due.... ma l'uno è un arrabbiato Castellano, l'altra è di razza vecchia di Nicolotti. Sempre così, sempre gli stessi a questo mondo; qui, come da per tutto. Orsù, Lena, va per le tue faccende....

Lena. Vado, vado.... (In questa casa non si sa più chi comandi; un giorno o l'altro ne vedremo di belle)!

(Parte brontolando).

Emanuella. Cosa avete a dirmi, Beppo?

Veronica. Emanuella, se ti piacesse di restare più libera....

Emanuella. Perchè mai?

Beppo. No, no; si fermi, signora Veronica; io, per me, quel che ho a dire alla signora Manuella, ho gusto che lo sentano tutti.... fuorchè quella vecchia stizzosa e curiosa....

Emanuella. Lascia stare la Lena, e contami su, presto, quest'altra cosa che ti preme.

Beppo. Gli è che non so da che parte cominciare.... Ecco qui.... Mi aiuti lei, signora Veronica. Io sono un povero barcaiuolo, ma sincero, e ho il cuor de' nostri vecchi, che hanno fatto e veduto qualcosa di meglio d'adesso. E comunque si ripeta che noi siamo cicaloni, e abbia perfino avuto cuor di dirlo, con sua permissione, signora Veronica, quella strega della Lena.... davvero, non ci riesco più a trovar le parole. La signora Manuella, chi non lo sa? è stata l'angelo custode di casa mia.... Un anno fa, in questa povera Venezia, si stentava troppo a camparla da galantuomini; e lei, signora, si ricorda?... Era appena venuta qui; e l'ho avuto io per la prima volta l'onore di servirla della mia gondola.... Non fo per dire, ma in tutta Venezia, non c'è gondola come la mia.

K

Emanuella. Sì ma; che c'entra tutta questa storia?...

Beppo. Oh bello fu da quel giorno ch'è piovuto del bene in casa di Beppo.... Io aveva la donna malata; i figli piangevano.... E piangeva anch'io, stolidone! Ma lei ha voluto saper tutto; mi ha rimesso l'animo in corpo; m'ha proibito di piangere e di maledire. E certe ragioni, ch'io sentiva senza mai potermele spiegare, lei me le ha fatte capire: da quel momento, il mio cuore e queste mie buone braccia le tengo in conto di qualche cosa.... E poi, il dire è niente....

Veronica. Non me ne avevi mai parlato, Emanuella.

Emanuella. C'era bisogno? Feci come avresti fatto tu, e chi sa quant'altre al mio luogo....

Beppo. Quante altre? Di lei, signora Veronica, ho tutto il rispetto.... Ma nessun'altra, corpo di Marco e Todero, avrebbe avuto cuore di venirci là, in quelle nostre quattro mura, di sedere a fianco dello stramazzo sul quale pativano la mia donna e una mia figliuola, di aspettarvi il medico, di parlargli, di andare lei in persona dallo speziale....

Emanuella. Non fate una parola di più, buon Beppo.... Io stessa quasi non mi ricordo....

Beppo. A far del bene si è sempre veduto.... ma è il cuore con che si sa farlo, il cuore ch'ella ha, signora Manuella...

Emanuella. Basta così: vi comando di finire....

Beppo. Ecco qui dunque.... Noi siamo poveri ancora, ma non più come a quel tempo; la mia Catte sta bene, non par più quella; i fanciulli ridono e saltano per casa; i giorni della penuria sono passati, forse per sempre. Ma noi, che cosa potremo fare per lei, cara signora?... Non dimenticarci mai più.... e poi...

Emanuella. Poi volermi un po' di bene.... è anche troppo. Veronica. Rallegrati, sorella, di questa sincera benevolenza... Oh! tu la meriti. Beppo. La mia donna, lo sa bene, signora Veronica, sa fare mille cose inutili; e per cucire insieme que' vecchi merletti che tante eccellenze nostre e forestiere pagano a furia di zecchini, essa, non fo per dire, non ha in Venezia chi la valga. Ora, fra noi abbiamo pensato, che il primo suo lavoro, dopo lasciato quel letto, dove la febbre la tenne inchiodata per sette mesi, dovess'essere per la signora Manuella. Ma la povera donna non l'ha avuto il coraggio di venire lei stessa. Date qua, le ho detto, ci andrò io, e farò la cosa a puntino.... Signora, non è forse roba degna.... sono cenci rattoppati....

(Spiega una mantiglia di ricamo antico).

- Emanuella. Cosa dite? Ch'io accetti questa mantellina di ricamo? un lavoro bellissimo.... che non ha prezzo? Vedi, Veronica....
- Veronica. Certo è il delirio della moda! Nulla si paga come questa sorte d'ornamenti. Però, a te che sei giovine ancora....
- Emanuella. Non ischerzare. Ma è impossibile ch'io accetti un regalo simile....
- Beppo. Per amor del cielo! Un involtino di sudicie trine che la mia Catte raccolse per le botteguccie del ghetto, e ch'io voleva gittare in canale.... No, no; non rifiuti per carità; o Beppo, per la prima volta, avrà il coraggio di andare in collera con lei.... Non è vero, che non ci vuole mortificare, benchè siamo poveri? Ecco, è fatto.... E prima che si disdica.... con sua licenza, signora Manuella; e con la sua, signora Veronica. (Fugge via).

### SCENA III.

# Emanuella, Veronica.

Emanuella. È fuggito; non c'è verso, se l'avrebbe a male;

che non accettassi. Vedi, Veronica, ove si nascondono riconoscenza e buon cuore.

Veronica. Non lo nego; è un onesto figliuolo... peccato che abbia la lingua un po' troppo spedita e lunga. Con costoro, credi a me, non c'è mai prudenza che basti.

Emanuella. Le parole del povero Beppo mi hanno fatto bene: io ne aveva bisogno. O Veronica, ci sono de' momenti, in cui è una gioia il potersi dimenticar del tutto di noi stessi.... Allora possiamo sperare, vivere negli altri.

Veronica. Io l'ho notato il tuo turbamento di questa mattina, quando siamo uscite insieme....

Emanuella. Tu hai veduto la mia angustia, ma non potevi comprenderla: buona e compassionevole come sei, non mi volesti lasciar sola. E hai fatto bene; da qui all'ufficio della Posta, ove mi premeva di andare io stessa a cercar le mie lettere, mi sarei fatta scorgere da tutti.... Oh! io sentivo vergogna di me!

Veronica. Da vero, da che sei venuta a stare con me, non ti avevo vista mai come stamane....

Emanuella. Compatiscimi. La mia commozione è stata ancor più grande nel tornarcene.... Una lettera, che non m'aspettavo.... (Trae una lettera).

Veronica. Cosa c'è? via, dimmi...,

Emanuella. Tu sai, che in tutto questo tempo, il mio pensiero, la mia cura più viva è stata la sorte della mia Laura.... Non ho che lei sola, pensavo non esserci felicità possibile per me in terra, che nell'amor suo.

Veronica, E di Veronica, e del bene che ti ha sempre voluto non ne fai più conto?... È vero che non abbiamo avuto la stessa madre....

Emanuella. Oh perdona! tu mi sei più che sorella.

Veronica. Lo so che Laura ti deve star sempre nel cuore. Poveva figliuola! da un'anno non l'hai veduta....

Emanuella. Sarà oggi un'anno; il giorno stesso ch'io lasciava

Milano. Andai a ritrovarla al convento, dove suo padre, innanzi morire, l'aveva collocata....

Veronica. Non si può già dire che fosse per male.

Emanuella. Ma fu per diffidenza di me — di sua madre! Basta, non interroghiamo il passato; ha creduto bene di far così, d'imporlo anche nel suo testamento; ed io tacqui ed ho obbedito.... Oh mi costava il lasciarla; eppure l'ho lasciata, e forse sono colpevole.

Veronica. Non ti accrescere i dispiaceri: ti avevo invitata a tornar qui con me, nella casa di nostro padre, tra le pareti che ti avevano veduta nascere....

Emanuella. Oh! pensai che fosse una ispirazione del cielo la tua! Ma chi sa?... (pausa). Veronica, tu non l'indovini; io non te l'ho ancor detto.... Oggi, egli ritorna!

Veronica. Egli? chi mai?... Oh scusa; si parlava di Laura....

Emanuella. Egli, ti dico, Alvise! — È lui che me lo scrive. Prendi, leggi.... (per darle la lettera). Ma no, è meglio che tu non la legga; tu non puoi, non devi credere a certe cose....

Veronica. Emanuella! e tu non hai dunque mai creduto alla mia sincerità? Il nostro destino fu ben diverso quaggiù... Io sono maggiore di te di non pochi anni; sono vissuta sempre sola, sconosciuta, ritirata dal mondo.... Ma ciò non vuol dir nulla.

Emanuella. Oh! io lo invidio il tuo cuore; esso ha già acquistata, cosa dico? non ha mai perduta la sua pace. Hai ragione; la nostra sorte è stata ben diversa. E il mio cuore invece.... Oh tu non puoi imaginare.... non ti dissi mai tutto. Dio mi guardi da ogni pensiero che possa offendere la memoria di nostro padre! Ma tu lo sai, tu che mi hai veduta quì, ne' primi anni, quando s' ignora quello che sia e quello che sarà la vita, e ch' io era irrequieta, ardente, fantastica, mentre fin d' allora tu mostravi questa calma serena, questa dolcezza, che

- - - - ·

poi ti fecero così piana e facile la via.... Sì, io ho cominciato, fin d'allora, ad essere infelice....

Veronica. Oh! io soffriva della tua pena dentro di me.

Emanuella. Tu, tanto pacata e austera per te, sei stata sempre per gli altri così affettuosa, così indulgente! Nostro padre, te ne ricordi? non mi amò, non mi seppe mai perdonare nè i miei fanciulleschi difetti, nè le mie inclinazioni. Mia madre era morta, ed io non poteva nemmeno dividere con te il dolore che presto mi si fece compagno.... Appena nostro padre si accorse che parlavamo più del solito insieme, e che io qualche volta piangevo con te....

Veronica. Ci separò, e ti mandò nel collegio....

Emanuella. Di dove non ritornai che a sedici anni. Oh tutto quel tempo di abbandono, e di muta solitudine dell'annima! E quando tornai, non un sorriso, non una parola d'amore.... la casa mi parve più tetra, più deserta del monastero. No, no, non parliamo di quello che io soffersi.

Veronica. Pure, fu di que' giorni.... Pensaci bene....

Emanuella. Oh! lo so pur troppo; non sono cose che si dimenticano un solo momento, Veronica.... Sì, fu di que' giorni ch'io cominciai a sentir di vivere, di amare. Io aveva conosciuto.... Ma, no, ora non posso; lasciami pensare ad altro. (Apre il terraτχο, e vi si ferma un poco). Oh! quest'aria mi conforta. Mia Venezia! Mio cielo, che non hai perduto il tuo incanto, che mi sorridi ancora come una volta! Da che sono qui, da che ho rivedute queste case, queste acque, e mi risuona all'orecchio questo parlare, quanti pensieri d'una volta io ho ritrovati!... Qui, un giorno, credevo di poter essere ben altra da quella che fui.

Veronica. Ma tu ti commuovi troppo, Emanuella: hai gli occhi umidi, le guancie accese.... Nulla è più funesto di simili esaltamenti dell'anima. Credi a me; non va bene.

Emanuella. Tu non sai, nè puoi sapere cosa passi qui dentro.... Sei troppo buona e perfetta. E poi.... tu non facesti la vita che feci per tanti anni io. Quando mio marito (l'uomo a cui mi aveva destinato il volere di nostro padre, non il mio cuore) mi tolse di qui, da questa mia cuna del mare, dalla città poetica e sublime, per condurmi in una terra di provincia, nelle pingui pianure della Lombardia, mi sentii ancora più disgustata, più oppressa di prima. Pure, te ne sovverrai, il mio sacrificio era stato pronto e sincero.

Veronica. Sì, sì: benchè l'avvenire ti dovesse sgomentare, fosti rassegnata e forte. E nostro padre si avvide tardi, e allora forse si pentì, di non avere dato ascolto alla prima affezione del tuo animo. Ma egli la stimò incauta, sconsigliata, impossibile.

Emanuella. Feci il mio dovere, dimenticai; non vissi che per la creatura che il cielo mi aveva conceduta; così trovai non esserci misera sorte senza un poco di bene. Ah sì! la mia Laura io l'amo tanto! E fra pochi dì, la rivedrò ancora, sentirò la sua voce; l'avrò tutta per me. Dimmi, non è vero? è impossibile che me l'abbiano a rapire un'altra volta, che me la rimandino al convento?... La sua salute, l'età alla quale è giunta, la promessa di quel nostro buon parente di Milano, del signor Erasmo....

Veronica. Sta di buon animo; quella tua cara è forse già in viaggio; sarai consolata, e lo sarò anch'io.... Oh sì! vogliamo destare un po' d'allegria in questa casa....

Emanuella. Grazie! grazie, Veronica, mi fai allargare il cuore!... Oh vedrai come sarà divenuta bella! ha avuto diecisette anni il mese passato.... Diecisette anni! Come sono vecchia io! non è vero?... Ma noi penseremo a lei, la faremo più bella.... E quella superba mantellina del povero Beppo sarà per la mia, per la nostra Laura!...

Veronica. Si, si, hai ragione. Ecco, così mi piace.... Sei tutt'altra da quella di poco fa. Andiamo, parliamo di Laura; vieni con me (partono).

### SCENA IV.

# LENA, ALVISE; poi EMANUELLA.

Lena. Da questa parte, signore. Cerca la signora Emanuella, o la mia padrona?

Alvise. La signora Emanuella. Ditele.... Ma no, aspettate un momento.... Non le dite chi sia, non dite nulla.

Lena. Come, signore?

Alvise. Avete ragione. Bene, potete dire che un forestiero ha bisogno di parlarle.... Ma no; non un forestiero; annunziate pure il signor Alvise.

Lena. (Un nome veneziano.... In fede, non ci veggo chiaro. Se lo dico, che questa casa è mutata, e le cose di tal passo non ponno andar bene). (Parle).

Alvise. L'ultima volta le scrissi da Genova; è impossibile che la mia lettera non m'abbia preceduto. Lo saprà dunque a quest' ora: or, come mi riceverà? Oh Emanuella! quante prove erano serbate alla nostra vita! Sarà questa la fine?... Quando la rividi a Milano, or fan già tre anni, il mio cuore stanco, spossato da una battaglia troppo lunga e difficile, si riaperse alla speranza. Ella era moglie e madre; e quantunque ancor bella, più bella forse ch'io non l'avessi veduta mai, la maldicenza alla moda non osava sfiorare, appannar col suo fiato la virtù di lei; e il suo nome, in bocca degli uomini, suonava puro, come puro fu sempre il profondo pensiero del suo animo. Ed io osava allora di scriverle.... Ma non mi rispose; non mi rispose se non dopo due anni, allorchè il cielo l'ebbe sciolta dalla dura catena che le avevano

imposta. I nostri cuori non possono, non devono essersi cambiati.... Ed ora, che cosa sarà di noi?

(Entra Emanuella, e s'arresta pallida, sulla porta).

Emanuella. Oh! Alvise, io v'aspettava.

Alvise. Emanuella!

\*\* .... .

(Essa gli stende la mano; ei la prende commosso, e stanno muti).

- Emanuella. Io sono da un anno in Venezia, nella nostra Venezia, Alvise; ma, prima d'adesso, non avrei potuto rivedervi. Voi lo sapete.
- Alvise. Siete commossa: ma il mio animo è pieno di speranza e di gioia. Oh! quante cose, Emanuella, e quante memorie! Questa casa, queste pareti, e voi!...
- Emanuella. Oh! non per niente venni qui, appena me lo consentì il dovere. La buona sorella mia mi accolse; e non lo nego, questi luoghi così noti e cari, tutti questi vecchi mobili, e la mia stanzetta di fanciulla, e ogni cosa che mi circonda, mi risvegliò come per incantesimo, mi restituì alla mia giovinezza.
- Alvise. Parlate, parlate, Emanuella; il suono della vostra voce, che da tanti anni non penetra il mio avido cuore, ha un non so che di divino per me. Anch'io ritorno all'età perduta, anch'io voglio credere e sperare con voi.... Oh! nel tempo ch'è passato, ho troppo sofferto perchè mi rassegni a soffrire di più.
- Emanuella. Sofferto? Alvise, e pensate che la mia vita sia stata più facile, più rassegnata, più tranquilla che la vostra non fu? Oh! ma non parliam del passato; voi siete qui; l'uno e l'altra siam tornati, possiamo ben dirlo, alla nostra patria, a questa città che deve far superbo chi vi nacque perchè finì appena di aggiungere una nuova pagina di gloria alle antiche!... Ora mi è caro ripetervi (nessuna cosa, e nessuno me lo proibisce) quello che vi scrissi, e dirvi quello che la mia

mano non osava di scrivere; ora sì, potete essere mio consigliero, mio maestro e amico! Voi così saggio, così sicuro di voi medesimo, potete, dovete far qualche cosa per me!

- Alvise. Sì, voi siete sempre la stessa. Buona, virtuosa, avete il privilegio di rianimare al buono, al vero chi vi avvicina. Ed ora solamente, lasciate che ve lo dica, ora sì sento me medesimo.
- Emanuella. Povero Alvise! Il mondo non vorrebbe credere alla nostra amicizia che passò per così difficile cimento....

  Ma noi sappiamo ch'è vera. Oh! venite, voi dovete essere affaticato ancora dal viaggio; sedete, come foste in casa vostra, parliamoci in libertà.
- Alvise. Si, si; vorrei esser qui, potervi dir tutto in una volta. Ma la storia della mia vita è malinconica, desolante: non ho coraggio di tornarvi sopra col pensiero.
- Emanuella. Voi dite così? E cosa avrei a rispondere io, dove appena tentassi narrarvi quello che io medesima vorrei per sempre dimenticare? Voi vi siete consacrato alla severa distrazione dello studio; e benchè donna, posso sentire che la sapienza è alimento e consolazione delle anime forti; voi avete veduto il mondo, le sue grandezze e le sue miserie; avete vissuto fuori di voi.... Ma io, qui, sempre trista, abbandonata, incerta, ho veduto l'un dopo l'altro passare i miei giorni, que' giorni che per noi fuggono via così presto e non tornano più.
- Alvise. Ma voi foste, Emanuella, più animosa; e migliore, assai migliore di me.

Emanuella. Come mai?

Altise. lo portava con me la mia noia e il mio rancore d'una in altra città, di paese in paese; io meditava, osservava nomini e cose; e finivo a maledire.... o, quel ch' è lo stesso, a sorridere.

- Emanuella. Non dite così; le vostre lettere, e non son poche, mi fanno certa del contrario.
- Alvise. No 'l credete. Io era solo, solo al mondo; e voi potevate stringere fra le vostre braccia e benedire la vostra figlia....
- Emanuella. Oh sì! la mia Laura! senza di lei, a quest'ora, sarei morta. Avete ben ragione, Alvise; a me restava la mia Laura.... Ed ora, ve lo dirò, il cielo, nè io quasi lo sperava, mi raddoppia la contentezza; sì, io sarò ancora felice.
- Alvise. Oh dite, dite, buona Emanuella!
- Emanuella. Ora vi ho riveduto; ora non vi aspetto più. E bene, tra poco, domani, doman l'altro, oggi stesso, chi sa! io sarò seduta qui, tra la mia Laura e voi.
- Alvise. Essa torna dunque? Quel vostro continuo desiderio, del quale mi scriveste, lo vedrete oramai adempito? Sarà spezzata anche l'ultima tirannia di che vi strinse, morendo, l'uomo che in vita mai non vi conobbe?
- Emanuella. Tutto sarà finito; essa è mia, nessuno me la torrà più.
- Alvise. E vostra sorella?

and the same

- Emanuella. Anche lei non avrà che una cura, che un pensiero con me; di preparare la felicità della nostra Laura. Oh! la vedrete....
- Alvise. Somiglierà a voi, amica mia?
- Emanuella. Cosa dite mai? Non son più l'Emanuella d'un' altro tempo.... Guardate come sono pallida, dimagrita! Non mi par quasi vero che mi abbiate subito riconosciuta. Anche pochi mesi fa, ero malata, ma non ci facevo caso. E nemmeno ve lo scrissi....
- Alvise. Povera Emanuella! Pensate a voi; promettetelo al vostro amico. Voi lo sapete bene: questa sola è la fiducia che m'ha ricondotto a Venezia....

- Emanuella. Siete voi, che lo volete?... Pure c'è tempo, c'è tempo per noi, non è vero?
- (Lo guarda sorridendo. Egli s'alza, la prende per mano, e sta con affetto a contemplarla).
- Alvise. Chi viene?
- Emanuella. No 'l so: qualcuno forse che cerca mia sorella. Anche Veronica n'avrà contentezza di sapervi arrivato. Buona creatura! è un po' rigida, se volete, e alla prima, un po' restìa per chi non la conosca; ma è tanto sincera e mi ama tanto!

#### SCENA V.

- I precedenti; Simone, banchiere; il Conte Vitale; poi Lena.
- Simone. Domando perdono, se mi fo innanzi senza complimenti.... Oh! scusi, signora Emanuella, nessuno c'era di là....
- Emanuella. Venga, venga, signor Simone: già lei è mezzo padron di casa.
- Simone. Troppo onore. E la signora Veronica non c'è?... Ecco qui, un signore, del quale ho già avuta la fortuna di farle parola. Egli desiderava....
- Vitale. Io desidero fare, signora, la gentile sua conoscenza.
- Simone. È il conte Vitale di Ferrara, unico figlio del conte Ippolito Vitale, uno de' primi signori di là. (Poi chinandosi all'orecchio di Emanuella) (È vale tremila scudi di rendita, cara signora: vede che regali io le porto)?
- Emanuella. Obbligata, da vero, signor conte. Vorrei potere esserle utile in qualche maniera: ma la nostra casa modesta.... (chiamando) Lena!
- Vitale. È la prima volta ch'io vedo Venezia; e raccomandato alla cortesia del signor Simone....
- Simone. Mi onora troppo, signor conte, veramente troppo.

Lena (entrando). Ha chiamato, signora?

Emanuella. Sì; fatemi il piacere d'avvertir mia sorella.

Lena. La padrona? (Manco male) Vo subito (parte).

Vitale. Ho già avuto la sorte d'incontrarmi con lei, signora, pochi di sono, nel visitare l'isola degli Armeni: io era appunto col signor Simone, e la nostra gondola approdava nel momento che la sua s'era staccata dalla riva. Com' è naturale; chiesi chi fosse la dama che il signor Simone aveva salutata....

Emanuella. Ed egli le avrà detto troppo bene di me.

Vitale. Son persuaso, adesso, che nulla ha detto più del vero.

Emanuella. Non son usa a' complimenti, signor conte: mi permetto di presentarle il signor Alvise, mio amico.... Alvise (S'inchina).

Vitale. Son lieto di poterlo conoscere.

Alvise. Grazie, signore (freddo).

Simone (al conte). (Quel signor Alvise, io so cos'è.... non è l'uomo il più amabile.... Non capisco come sia qui; è la prima volta, che ce lo vedo).

Vitale (a Simone sottovoce). (Pare un uomo assai distinto)....

Simone (al conte c. s.). (Sarà.... è un originale, un sapiente, ma.... le acque son basse, caro signor Contino.... Sa bene; letterati, filosofi, politici, tutti gli stessi: val più la semplice firma di Abram Simone e Compagni, che tutti i libri del più gran filosofo del mondo).

Emanuella. Voi foste a Ferrara, Alvise, non è vero?

Alvise. Sì, l'anno passato, nel tornare da Roma.

Emanuella. Da Roma?... (pensando).

Vitale. E la signora vide la città eterna?

Emanuella. Una volta; è già troppo tempo.

Vitale (ad Alvise). E quanto vi siete trattenuto, signore, in Ferrara?

Alvise. Due dì, mi sembra.

Vitale. Mi sarebbe stato caro d'avervi conosciuto prima d'ora, per far con voi gli onori della mia patria.

Alvise. Grazie, signore. Pure, anche senza di ciò, mi ricordo d'aver visitata la galleria del conte Vitale.

Emanuella. E che ci avete trovato?

Alvise. Glorie d'altri dì, che ci devono fare accorti delle miserie d'adesso.

Vitale. Siete molto severo.

Simone. (Tutti questi sputasenno mi muovono la bile). Però, se m'è permesso dirlo, ogni secolo ha il suo vanto; e questo nostro....

Alvise. Non è più il secolo dell'arte, vuol dire il caro signor Simone, ma quello del dare e dell'avere. E ha ragione, la Borsa è il Palladio, il Campidoglio de' nostri tempi.

Simone. Voi, signori sapienti, vi sforzate di ridere; ma il fatto....

Emanuella. È il fatto. — Oh! ecco mia sorella (entra Veronica).

Vieni, poichè sei tu la padrona di casa; è necessario ch' io ti presenti questi signori che hanno la gentilezza di venire da me. Il signor Alvise, che devi già conoscere, non è vero?... E il conte Vitale, di Ferrara, a cui il nostro signor Simone fece il magro regalo di presentarlo a noi. (I signori s'alzano e salutano).

Veronica. Non si muovano per me, li prego; li ringrazio della loro bontà.

Simone (avoicinandosi alla signora Veronica). (Il conte Vitale lo deve a me, signora Veronica.... Vale tre mila scudi all' anno, che fan tredici mila quattrocento quaranta franchi, corso di piazza. Non bisogna lasciarlo scappare).

Veronica (a Simone sottovoce). (Che cosa vuol dire?...)

Simone (a Veronica c. s.). (Lei non ha una bella nipote da marito?.. È un gran presente che io fo alla signora Emanuella e a lei.... creda a me, e ci pensino. Tredici mila e quattrocento

quaranta franchi; o, a un bel circa, tremila e trecentottanta ducati.... non è una fortuna di tutti i giorni).

Emanuella. E si fermerà un poco nella nostra Venezia, signor conte?

Vitale. Non so, forse più di quello ch'io mi pensava.

Veronica. Noi ne la preghiamo; si ricordi anche di noi.

Emanuella (ad Alvise sottovoce). Scusate; Alvise, se non vi dò mente come vorrei.... Già, sapete, io non son fatta per questa sorte di conoscenze... Ma, vi spiegherò....

Alvise (ad Emanuella c. s.). (Non vi disturbate per me. Anzi, se vi fa comodo....)

Emanuella (c. s.). (Non andate via.... non datemi questo dispiacere. Pensate....)

Alvise (c. s.). (Oh! se non foste voi....)

Emanuella (c. s.). (Vi capisco, sì, vi capisco).

### SCENA VI.

## I precedenti, LENA, ERASMO, e LAURA.

Erasmo (di dentro). Lasciate che passiamo innanzi noi, buona donna; non abbiamo nissun bisogno di farci annunziare.

Lena. Oh! cosa succede adesso?

Veronica. Chi è mai?

Emanuella. Io so di chi è questa voce.... è il dottore Erasmo.... sarebbe possibile?...

Laura (di dentro). Mamma! mia buona mamma!

Emanuella. È Laura, è lei.

Tutti si alzano; la madre e la figliuola si corrono incontro e si abbracciano).

Erasmo. E così, cosa ne dite? Sono un brav'uomo io?...
Oh! con permesso di questi signori.

Emanuella. Oh Laura mia! Ora non desidero più nulla. Vedi, tua zia (additandole Veronica) e gli altri, tutti amici tuoi. Non è vero, signori?...

Vitale. Questa gioia è sacra; noi pure la sentiamo con voi.

(A Simone sottovoce) (Oh, signor Simone! La giovinetta della quale lei m'aveva parlato.... è un angelo di bellezza).

Laura (confusa). Mia cara mamma! Domando scusa.... (agli altri). Emanuella. Vieni, vieni ancora qui (l'abbraccia ancora). Ti perdonano tutti.

Erasmo. È una bella sorpresa, non è vero? E ve l'ho fatta io... scommetto che non m'avreste atteso prima della fine della settimana....

Vitale. (Non m'aspettava proprio ciò ch' io vedo....) Ma la nostra presenza, signor Simone, in un momento come questo, è poco discreta.... Andiamo.

Simone. Le pare, signor conte? Però....

Vitale. Signora, per quanta parte io prenda alla sua consolazione, so quello ch'esige il rispetto.... Mi perdoni, se mi tolgo di qui ben più presto che non vorrei.... Un'altra volta....

Emanuella. Com'ella crede, signor conte....

Veronica. Avremo il piacere di rivederla.

Simone. Quand'è così.... (Tutte sciocche cerimonie....) signora Emanuella, le son servitore. Signora Veronica, mi comandi sempre. (E lasci fare a me).

(Partono Simone e il Conte).

Laura. Sono ancora tutta confusa.... il mio viaggio fu così bello, così rapido.... Mi pare un sogno.

Erasmo. La signora Emanuella deve essere contenta; e anche di me un pochettino. Ecco, mia cara fanciulla, che ti ho rimessa a tuo luogo: non fo per dire; ma non è stata l'impresa la più facile. Gl'inciampi, i pretesti, i sì, i no, i ma di que' cari tutori, curatori, procuratori, mi avevan proprio tirato fuor de' gangheri: pure, non son vostro parente per nulla, e ho parlato chiaro, e l'ho vinta. Avete fatto bene a fidarvi di me.

Emanuella. Quanta riconoscenza, caro signor Erasmo! Erasmo. Riconoscenza? So ben che mi canzonate. E poi.

io era superbo di riuscirvi e di ricondurvela, proprio io in persona, questa cara figliuola.... Già, tanto e tanto, a Venezia ci dovevo venire; è stato un viaggio e due servigi; una certa mia antica e maledetta compagnia.... Scusate, donne care.... è la mia parte di eredità del padre Adamo, che non mi toglie però d'essere allegro e saldo in gambe.... mi mena per la terza volta a diguazzarmi fra le alghe della vostra laguna; così passerò qui, al solito, il mio mesetto. Ora siete contenta, Laura?

Laura. Signor Erasmo, non mi somiglia vero.

Emanuella. E anche per me, comincia una nuova vita.

Veronica. La tua contentezza, Emanuella, e anche la tua, cara nipote, sono meglio che giuste: ma pensate che anche la gioia fa male; e ogni giorno ha il suo còmpito.

Erasmo. Eh via! cara cugina, non amareggiate loro questi invidiabili momenti.

Emanuella (ad Alvise sottovoce). Alvise, voi siete qui, e non avete una parola?

Alvise (ad Emanuella c. s.). (Non crediate, ch'io non senta in me ciò, che c'è di bello, e direi anche di celeste nella domestica scena a cui sono presente: essa mi ha, dico il vero commosso e turbato).

Emanuella (ad Alvise c. s.). (Turbato? perchè?)

Alvise (c. s.). (È impossibile che, in mezzo alla gioia degli altri, non pensiamo a noi stessi; gli uomini son fatti così, è l'egoismo del sentimento).

Emanuella (c. s.). (Non vi credo). Questo signore, mia Laura, è il più buono, de' miei amici, è il signor Alvise.

Laura. Lui?... Io già conosceva il suo nome, signore: la mamina, molto di spesso, mi parlava di lei nelle sue lettere.

Alvise. È vero?

Emanuella. Perchè no? Voi sapete, Alvise, che ho comin-

ciato assai presto a conoscere il vostro ingegno e il vostro cuore.

Erasmo. Caspita! Ne avete parlato tante volte senza mistero, anche con me, tempo fa, quand' era ancora al mondo quell' uomo curioso, per non dir altro, che fu mio cugino e vostro marito. (Ad Alvise) Ho proprio gusto di conoscervi anch' io: una brava persona, come m'avete l'aria d'esser voi, non si trova a ogni volger di canto. (Prendendo a parle Emanuella) (Mi congratulo, cugina; io le capisco le cose, e di lontano.... speriamo dunque che presto avrete un po' di bene anche voi)!

Alvise (ad Erasmo). Mi preme la vostra buona opinione, signore. Emanuella. Laura, siedi qui, presso la tua mamma.... ch'io ti veda bene ancora. Come ti sei fatta bellina! Guardatela, Alvise, e anche tu, Veronica.... Non vi pare ch'ella sia già una donnetta la mia Laura? O cattivella, tu fai diventar vecchia la tua mamma. Adesso, bisognerà ch'io non mi lasci più vedere che in cuffia e scialle, e per causa tua.... Ma non importa, voglio che tutti guardino a te adesso, voglio che tutti dicano che sei bella; e che sei mia!

Erasmo. Via, non dite degli spropositi, cara Emanuella: che la vostra Laura sia un vero botton di rosa sbucciato appena, non ci sarà chi lo neghi, a manco d'aver a fare con me. Ma ch'essa vi faccia scomparire, è una solenne eresia: io son vecchietto, e me ne intendo; e posso far giustizia.... Non è vero, cugina? Ditelo anche voi, Veronica, se non è vero? Non vi pare, signor Alvise, che sieno come due sorelle?

Alvise. Avete ragione.

Veronica. Sì, sì; lascia a me il privilegio della cuffia e dello scialle e del vestito color di marrone.... Ma non gittiam via per niente il tempo.... Oggi si deve fare un po' di festa alla nostra Laura; e lei, e voi pure, signor Erasmo,

avrete bisogno di ristorarvi un momento, dopo il viaggio.... Venite di là, con me, senza complimenti; a questo ci penso io, Emanuella; ritarderemo d'un' oretta il desinare, e spero che voi pure, signor Alvise, non ci direte di no.

Alvise. Permettete.... Per quanto io la desideri, so di non meritarmi ancora quanto basta la vostra confidenza, o signora; e non sarò mai importuno....

Emanuella. Che cosa dite, Alvise?...

Erasmo. Oh! non ci mancherete, no, non ci dovete mancare. Caspita! Volete lasciare tutto a me il vanto di servirle, queste signore? Io son più bianco che grigio, ve l'ho pur detto: risparmiatemi un'altra più umile confessione.

Veronica. Voi siete sempre quell' istesso cervello balzano, cugino Erasmo.

Erasmo. Sarà. Ma che ne dice la Laura?

Laura. Io non so nulla. Cara mamma, lascia ch'io passi di là pochi minuti, non a riposarmi, chè non sono stanca affatto, ma a raggiustarmi un po'.... vedi, il viaggio m' ha sciupata, ed io aveva vergogna di tutti que' signori che, arrivando, trovai qui con te.

Emanuella. Fa, come ti piace, mia cara, ma ritorna subito. Laura. Addio! Oh! come è bello il tuo paese, mamma! L'ho veduta finalmente questa Venezia, e le isole e il mare!... Mi pare davvero un'incantesimo.

Veronica. Andiamo dunque, signor Erasmo.... Vieni con me, Laura, ch'io stessa ti condurrò nella tua stanzuccia.

(Parte con Erasmo e Laura).

## SCENA VII.

## EMANUELLA, ALVISE.

Alvise (resta alquanto senza parlare).

Emanuella. L'avete veduta, o Alvise? Fu essa l'unica mia

consolazione di tutti questi anni; è adesso la migliore mia speranza.

Alvise. Sì, il cielo, Emanuella, non vi aveva negato tutto, dandovi questa creatura. (Io non so che cosa sia dentro di me.... Poco avvezzo a somigliante corrispondenza d'affetti, sempre solo, nella irosa serietà de' pensieri, nella vacua e monotona vicenda d'una vita disutile agli altri, mi par come che il senso di queste intime contentezze io l'abbia perduto).

Emanuella. Che cosa dite fra voi?...

Alvise. Nulla.... Penso che ho fatto male a restar qui, a turbarvi forse nella prima effusione della gioia di madre... una delle poche cose che, forse, a noi vengono dal cielo.

Emanuella. Non parlate così; io no'l consento, nè il voglio. Nè voi mi potete turbare, nè voi pensate che di buono e di celeste ci sia così poco quaggiù. Io era superba che vedeste, nel fiore di sua semplice bellezza, la mia Laura.

Alvise. Sì, la vidi; e veramente la sua graziosa figura mi parve una di quelle che si sognano in giovinezza.... Avete ragione di amarla tanto. (Da se) (Oh sì! essa è il ritratto di sua madre, quando io l'ho conosciuta nel mio tempo migliore, in que' dì così belli che non rivedono più il loro mattino).

Emanuella. O amico mio, non solo io sento di molto amarla, chè non potrei di più; ma ho bisogno di amarla bene. L'amore non è solamente tenerezza; ma è speranza e coraggio. E io vorrei amarla con tale amore.

Alvise. Forse che fino adesso....

Emanuella. Fino adesso, nè fu mia colpa, mi parve ch'essa fosse come una parte di me, la parte più viva e più sincera, distaccata a forza dalla mia esistenza.... mi parve quasi che, tenuta indegna di conoscere la severa dolcezza della dignità materna, io dovessi vivere nel

tedio, indifferente a lei e a me stessa. Vi sovverrà che qualche volta, scrivendovi in quest'ultimo tempo, vi misi a parte di ciò ch'era in me dubbio, sfidanza e qualche volta terrore.

Alvise. Il vostro cuore, Emanuella, non può lungamente albergare simili angustie; perchè, io credo di conoscerlo, il vostro cuore è forte, e voi avete bisogno di ciò che è giusto e vero. Per questo non vi costò punto di passar tanti anni nell'umiltà d'una sorte che avrebbe potuto essere cento volte più lieta; operosa, affaccendata come la più modesta borghigiana, mentre nulla vi doveva mancare a vivere agiata, anzi ricca. Sempre vicina, lasciate che io ve lo dica, ad un uomo peggio quasi che tristo, volgare, che non potè neppure a caso indovinar la delicatezza del vostro animo, la vostra dignità, la vostra virtù, voi avete vissuti i giorni più belli nel silenzio, e in una calma che non era pace. Vennero tempi difficili e il vostro cuore balzò del più alto e animoso degli affetti.... Non eravate felice, ma l'entusiasmo in voi non era morto.... Allora vi dolse, io lo so, di non avere un figliuolo.

Emanuella. Non parliamo di me, buon Alvise; io stessa non saprei darvi ragione di quanto ho fatto e sperato. Ora so una cosa sola; che da troppo tempo sono stata divisa dalla mia Laura, e che nulla mi pare d'aver fatto per lei. Essa è buona, innocente; è, può dirsi, nel primo di dell'illusione, quando è così bello il fiore d'ogni speranza. Io voglio che non venga troppo presto il turbine che lo schianti questo fiore: voglio proteggerla dall'amarezza, dall'ironia che tutto abbatte e dissecca.... Ha bisogno anche lei, com'io l'ebbi all'età sua, che alcuno dia al suo cuore ingenuo, inesperto, una tempra che non muti.... Anche lei sarà moglie e madre.

- Alvise. Emanuella, ritrovo nelle vostre parole i più nobili vostri pensieri; e conosco che poche sanno amare fortemente come voi. La vostra Laura è avventurata; poichè l'opera bella, in lei cominciata da Dio, sarà compita da voi.
- Emanuella. No, no; io saprei fare ben poco; io non posso che sperar bene. A voi, Alvise, che siete avvezzo a penetrare nella ragione, che avete imparato di buon'ora a studiare, a conoscere; a voi tocca adesso l'aiutarmi. A chi posso affidare quel cuor giovine e puro meglio che a voi?... Ella sente tanto, comincia appena ad aprire i suoi segreti commovimenti; tutto ciò ch'è bello e grande la colpisce, la scuote, e guai se in questo primo palpitare della vita....
- Alvise. Sì, sì; è vero: guai a chi sciupa l'affetto, primo tesoro, o lo disvia; guai a chi scruta ogni cosa cogli occhi incavati della prudenza!... Una vita senza poesia è vita senza amore.
- Emanuella. Voi dovete avermi compreso. In mezzo a tante difficoltà, non so dirvi come io sia lieta di trovare in voi quel solo che mi possa aiutare. Laura è, per la prima volta, in Venezia, in questa eterna meraviglia, che i poeti salutano colle più calde invocazioni dell'entusiasmo. E io sono altera della mia patria, della sua storia famosa, della sua grandezza.... Ora, ve ne prego, e tengo che non mi farete rifiuto; siate voi stesso la sua guida e il suo maestro per qualche tempo; insegnatele a sentire, in mezzo a questo prodigio del mondo, come deve sentire una figlia di Venezia, un'italiana.
- Alvise. Voi credete, Emanuella, che anche volendo, io lo possa?
- Emanuella. Non mi ponete difficoltà; non vi credo.
- Alvise. Io stetti lontano per così lungo tempo; e distratto sempre....

Emanuella. Non vi credo!

Alvise. Ho dimenticato molte cose; e in mezzo all'urto de' fatti, delle opinioni, di tutto, ho quasi disimparato....

Emanuella. Ad amare il cielo sotto il quale siete nato? No, non lo dite.... Io vi conosco, Alvise.

Alvise. Ma che? vorreste affidare a me la vostra Laura?... Emanuella. Sì, certo; non siete voi l'amico mio? non siete voi.... Di molti pregiudizi, di che s'intonaca questa nostra azzimata società, non mi dò pena, il sapete.

Alvise. Ma, quantunque io non sia più giovine, il mondo....

Emanuella. Noi siam quasi della medesima età, Alvise! E
mi ricordo d'una nostra conversazione, al Lido, in mezzo
ad un'allegra brigata, quando io non aveva lasciata ancora Venezia.... Nè voi, nè io eravamo allegri quel giorno.

Alvise. Oh! Emanuella, perchè lo richiamate voi?

Emanuella. Che monta? Allora mi diceste di avere due o tre anni più di me; ed io, a confidarvelo all'orecchio, (scherzando) perchè nemmen l'aria il sappia, ho passato dopo l'inesorabile trenta.... (aprendo l'un dopo l'altro le cinque dita della mano). Fate il conto, amico mio.

. Alvise. Pure, avete riso le tante volte di quello che vi piacque chiamare il mio senno....

Emanuella. Non importa. Ora vi metto fede.

Alvise. Ma poi....

Emanuella. Poi?... (con significazione) Non ve l'ho detto, Alvise? Poi, a suo tempo, non avrò più bisogno di ringraziarvi di quanto avrete fatto per Laura.

## Scena VIII.

I precedenti; Laura, vestita con eleganza; poi Veronica, Lena e Beppo.

Laura. Eccomi, madre mia. Oh! io sono felice.... Vedi come mi sta bene questo bel vestito nuovo; è un regalo della

zia, e l'ho messo per farle onore.... (vedendo Alvise) Ah! signore, scusate....

Emanuella. Vedi, carissima, che noi abbiam pensato a tutto! Veronica (entrando). Questa signorina è ancora tutta rapita dalla commozione del viaggio, e dalla novità di tante cose. Non mi par vero che regga in piedi.... Il nostro Erasmo non ne poteva più; e, come non si pranzerà prima di sera, si ritirò nella stanza che gli abbiam destinata per riparare, mi ha detto, alle forze perdute.

Laura. Io invece son desta e impaziente di veder Venezia.

(Va sul terrazzo) Oh! ecco tutto quello che vidi già tante volte ne' quadri, ne' libri e in sogno.... Ecco il Canal Grande, e, più lontano, Rialto.... Oh! che nome ha quell'antico e maestoso palazzo alla svolta del Canale? Alvise. È il palazzo Foscari.

Emanuella. Dimmi, Laura, avresti da vero la voglia di fare intanto un breve giro per la città?...

Laura. Sì, sì! tu m'indovini subito, madre mia! Veronica. Ma.... veramente....

Emanuella. Che gran caso! Lascia che per oggi ella faccia ciò che vuole. Domani poi....

Laura. Sì, cara! Almeno fino a San Marco; ch'io passi sotto le Procuratie, e veda di lontano la Piazzetta.

Emanuella, Lascia fare a me. - Lena!

Veronica. Ma... bisogna riflettere un poco....

Emanuella. Via, via! non vuoi vederla contenta? Alvise.... Lena (entrando). M'ha chiamato?

Emanuella. Sì; al traghetto, ne son certa, c'è la gondola del nostro Beppo.... Che venga subito alla porta d'acqua.

(Lena per partire).

Lena (guardando Veronica). Crede che si possa.... Veronica. Obbedite, Lena.

(Parte Lena, e Veronica dal lato opposto).

- Emanuella. Alvise, voi accompagnerete mia figlia; di quello che può dir l'ozio maligno e il cicaleccio insulso, me ne rido, ve l'ho detto.... Dunque cominciate da oggi.... Alvise. Non vorrei contraddirvi.
- Veronica (rientrando col cappellino e la mantiglia di Laura). Eccoti, Laura, il cappellino nuovo.
- Emanuella. A me, a me (le acconcia il cappellino). Anche questo non può andar meglio; l'ho fatto venir di Milano io stessa per te. Io non ti posso accompagnare; ma non importa, andrai col signor Alvise.... Non ti dispiace? Laura (timida). Come vuoi, madre mia.
- Beppo (entrando). Signora Manuella, la gondola è all'ordine. Laura. Andiamo. Addio per poco, mamma....

(Partono Laura, Alvise e Beppo).

Emanuella (a Veronica, dopo una pausa). Se ne vanno! Tu li vedi, Veronica!... Come è bella la mia Laura al braccio di Alvise! Ecco quelli ch'io amo più di tutto sulla terra. (Poi, con qualche mestizia) Mi renderanno essi un po' d'amore? (va verso il terrazzo).

### ATTO SECONDO.

Sala comune terrena nella stessa casa: nel fondo l'entrata; da un lato si sale all'appartamento di Veronica e d'Emanuella, dall'altro si passa nelle camere destinate ad Alvise.

### SCENA I.

# VERONICA, LENA; poi BEPPO.

Veronica. Non la intendo così, Lena: non mi mettete il broncio per ogni cosa che qui si faccia o si dica. In coscienza mia, non siete più quella.

Lena. Le novità in casa sono troppe, signora padrona. Veronica. In buon' ora. Che importa a voi? Toccherebbe

a me....

Lena. Lei è troppo buona, l'ho sempre detto. E se non fosse per un poco di carità del prossimo....

Veronica. Chè? ci trovereste del male?...

Lena. Non dico di lei, non di lei.... Basta, si vedrà. In pochi di ci sono piovuti qui tre ospiti, e di che sorta! Non conto la signora Emanuella.... Ma quella testolina curiosa della sua figliuola.... Scusi un po', signora padrona, e mi lasci sfogare, perchè la verità, a non dirla, mi ha sempre fatto groppo..... Sì.... quella signorina ha messo sottosopra tutta la nostra pace.... Poi, l'altro, quel vecchio goloso del signor dottore, che ha un nome di mago, e pretende che io sappia fare i loro piastricci di cucina milanese.... E adesso, per giunta, quest'altro signore, il quale per amicizia, o non so che diversa ragione.... Basta, non tocca a me a pensarci; e quando ho fatto il poco che posso....

Veronica. V'ho lasciato cantare; ora date ascolto a me. Non voglio lezioni, nè osservazioni, nè pettegolezzi. In questa casa, avreste dovuto capirla, mia sorella è padrona come me; a sua figlia io voglio bene come la fosse mia: il dottore Erasmo è nostro parente; e quanto al signor Alvise, le camere che da oggi in poi saranno abitate da lui, son quelle due lì (additando le stanze a manca). Questa servirà di sala comune, e farete aprire la porta che per di là, dall' anticamera, mette alle stanze che il signor Alvise occuperà. Per il di più che ci sarà da fare, potete chiamar la Menica, o anche vostra sorella Teresa; se non vi pare, dirò a Beppo che ne mandi qui sua moglie....

Lena. Non c'è bisogno; lasci fare; tra me e mia sorella daremo mente a tutto; ma non voglio che quel cane di Beppo ficchi il naso qui dentro.

(Viene Beppo gondoliere, recando le valigie di Alvise).

Beppo. Ehi! di casa!

Veronica. Venite pure, Beppo.

Beppo. Sono le robe di quel signore. Ove s'hanno a mettere giù?

Veronica. Là dentro.... Badateci voi Lena; io ho da fare di sopra (parte).

Lena. (Eccolo, proprio lui).

Beppo. Buon di.... Fatemi il servigio di darmi mano.... Pesa come Satanasso.... Che ci sia dentro il compare?

Lena (mette ordine alla stanza, e non gli abbada).

Beppo. Eh! viscere mie, non volete aiutare un cristiano?

Lena. (Canta, canta pure; chè per me sei peggio che turco).

Beppo. Auf!... pazienza, farò da me (strascina la valigia fuori).

Lena. Adesso, da un momento all'altro, capiterà quel caro signore che pare caduto qui a tirare in perdizione tutti quanti. Ho sentito dire che ci sono di que' scomunicati i quali fanno camminare a posta loro la gente addor-

mentata e ne cavano tutto quel che lor piace. Bisogna che anche lui sia un di questi tali. Cammina, guarda e tace, in un certo modo che non fa pensar bene.

- Beppo (tornando). Abbiate pazienza, Lena; non mi resta più che un viaggio a fare. Eh! cara vecchietta!
- Lena. Andate via! Da questa sala non si passa più; troverò la chiave dell'altra porta, e verrete per di là.... Andiamo, andiamo (partono).

### SCENA II.

Emanuella e Laura; tutte e due in semplice abito bianco; la madre ha una leggiera cuffietta. Entrano, a braccio l'una dell'altra.

- Emanuella. E così, carissima mia? Ti sei proprio divertita? La serenata d'ieri notte fu così bella come dicono? Quanto m'incresce di non aver potuto venirci con te!
- Laura. Non è stato un divertimento, ma una festa incantata, una magia di quelle che nessun poeta può descrivere.... si dimentica tutto, si vive.... che cosa dico? Si sente qualche cosa di più della vita.
- Emanuella. Cara Laura! Son le prime commozioni della tua anima ancora tutta nuova, ingenua....
- Laura. Non so dirti quello che io provassi dentro di me. Dopo di aver visitato, in questi pochi giorni da che son qui, i luoghi più belli e più famosi di Venezia, e aver mille volte desiderato d'esservi nata io pure, lo spettacolo unico, imponente di questa notte mi riportò a quei tempi che Venezia era ancora veramente la regina de' mari.
- Emanuella. Oh di questa impressione che doveva fare in te la magnifica scena, come n'avrei goduto io stessa! Laura. Io non ho veduto mai una notte così stellata, un

cielo così bello.... Tutto il gran Canale gremito di gondole, quegli antichi palazzi, ciascun de' quali porta un nome più bello dell'altro, ma tutti grandi; ai terrazzini, e ai balconi di dentro illuminati, fanciulle e signore.... Poi, lungo il canale, la maestosa nave tutta risplendente, e con quella le divine armonie che ci venivano incontro poco a poco, e le fiamme di vari colori che mandavano una gran luce fuggente su quelle case.... e più di tutto l'alito del mare, quell' aria piena di vita, di poesia.... Oh! io non posso spiegare che cosa il mio cuore sentì; ma è certo che mai più non potrò dimenticare la notte passata.

- Emanuella. Sei così giovine, o Laura, e ti esalti già tanto? Non vorrei....
- Laura. Non temere, mia buona mamma; non è, lo sento, nè un capriccio della fantasia, nè smania di passatempo e di feste. Ma da che sono qui con te, ed è ben poco ancora, in certi momenti.... Devo dirtelo? No'l so nemmen' io....
- Emanuella. Come? non vorresti cercare di farmi capire tutto quello che ti passa nel cuore?
- Laura. Sì, sì; ne ho anzi bisogno. Or bene, io voleva dirti che ciò ch' io provo in questi dì non l'ho provato mai. È una certa gioia, come un po' malinconica.... una gioia del momento che, dopo passata, mi fa quasi piangere.
- Emanuella. È possibile. Sarà 'l' effetto di tante cose che ti rapiscono tutte in una volta e ti riscuotono troppo.
- Laura. No, no! Egli è come se nulla bastasse al desiderio che ho di ammirare, di sentire....
- Emanuella. Avrei dovuto venire io pure con te.... Avrei saputo temperarti, alternare la vista di tante cose belle. Forse ho fatto male a pregare il signor Alvise che ti accompagnasse in vece mia.
- Laura (animandosi). E perchè? Senza di lui, mi pare che di tutto quel che ho veduto, non saprei comprendere nulla.

- Emanuella. È vero; egli ha un'anima così eletta, così poetica, che deve, senza dubbio, sollevar la tua a idee nuove, a sentimenti nobili e veri. Dimmi, non ti pare che sia così?... Anch'io, anch'io.... (trattenendosi) Ma no, segui pure.
- Laura. Io non so come sia; pure ti confesserò che sulle prime, quando tu ne lo pregasti, egli mi si fece compagno quasi a malincuore. Ed io stessa che mi era immaginata di vedere in lui un uomo severo, pedante, una specie di professore, che facendomi la vece di una guida storica di Venezia, mi avrebbe mortalmente annoiata, trovai all'incontro che nessuno sapeva parlare e capir così bene come lui; io era tutta in soggezione, non osava quasi di rispondergli; ma le sue parole che dapprima mi somigliavano così serie, a poco a poco diventavano animate, insinuanti, ch'io quasi dimenticava di non averlo conosciuto prima d'ier l'altro, e gli ripeteva, così come il cuore mi suggeriva, ogni mia più segreta impressione.

Emanuella. Da vero? E lui?...

- Laura. E lui pareva esserne contento. Mi domandava se fossi stanca, e com' io gli diceva di no, perchè niente mi piacque mai tanto come il vagare di Venezia, in una di queste care gondole brune, si rifaceva da capo a narrarmi tante cose, a parlarmi di patria, d'arti, di guerra, di tutto ciò ch'è grande e sublime nella storia e nella natura. Ed io allora avrei voluto che la gondola seguitasse ad errare qui intorno, e che la nostra conversazione non dovesse mai finire!
- Emanuella. Mia Laura, tu fai bene a ridirmi tutto.... (Ma le sue parole.... ma questo suo animarsi così schietto, così naturale....)
- Laura. Dimmi, o cara: potrò bene continuare anche quest'oggi il mio primo saluto a Venezia, in compagnia del

signor Alvise? Figurati, egli chiama il nostro giro un pellegrinaggio poetico....

- Emanuella. Non temi ch' egli n'abbia scomodo, che se ne stanchi?
- Laura. No; è impossibile: bisogna che il mio giro lo finisca con lui, altrimenti mi parrebbe di non vedere, di non capir più nulla. Te ne ricordi? L'hai pur detto anche tu....
- Emanuella. È vero; ma la tua immaginazione è troppo desta, troppo viva. (Oh! essa ha l'anima mia. Ci fu un tempo ch'io pure, vicino a lui.... Oh Roma, oh Roma! O notte del Colosseo!...) Sì, credilo mia buona Laura; questo tuo passare dal convento al romore, all'ebbrezza della vita cittadina, è stato troppo rapido, perchè la tua anima dilicata non ne soffra.
- Laura. Soffrirne? Oh! mamma, io non sono stata mai così bene come ora.
- Emanuella. Temi, figliuola mia, il tuo entusiasmo. Noi donne, col cuor buono, con l'abitudine sincera, siam facili a credere, a sentire, ad abbandonarci ad ogni splendida apparenza, e tutto ci par così bello, così vero! Ma il mondo ride di noi, dei nostri entusiasmi; il mondo, di solito, ride della poesia.
- Laura. Come? vuoi tu avvelenarmi queste prime contentezze, questa simpatica libertà?...
- Emanuella. No, no; ma voglio che tu le gusti con la stessa serenità, con la quale sei venuta, pochi di sono, a gettarti nelle mie braccia. E per questo conviene ch'io misuri, per dir così, alle tue tempre, alla tua sensibilità un pericolo inebbriante.
- Laura. Cosa vuoi dire? io non t'intendo.
- Emanuella. Oh Laura! Anch'io sono stata giovine; e rapita dalle illusioni.... Credi pure a me; confida sempre e tutti i tuoi pensieri a tua madre. Ci sono de' pericoli nella vita, che noi amiamo, che ci seducono; talvolta,

uno sguardo, una parola sola; perfino il più insignificante racconto... Oh! io vorrei dirti di più; ma forse non è tempo ancora.... Io tremo! Che io patisca o tremi per te è giusto.

Laura. Pure, ci penso, nè veggo perchè mai adesso....

Emanuella. Ascolta. Quest'oggi, te ne prego, rinunzia alla tua passeggiata storica o poetica (scherzando) per Venezia....

Rimani con me: ne farò avvertire il signor Alvise.

Laura. Come? proprio oggi? Era già fissato; Beppo il gondoliere fra un'ora sarà qui... Pensa, mia cara mamma, stamane la nostrà meta sarebbe l'antico cimitero degli Ebrei, e al Lido.... No, no; non togliermi questo piacere....

Emanuella. Tu lo vuoi? E se ci venissi anch'io? Ma non potrei.... Aspetto qualcuno.... Il signor Simone mi fece dire che deve parlarmi di cosa che non ammette indugio.

Laura. Intanto, noi avremmo ben tempo....

Emanuella. No, Laura! tua madre no'l vuole. (Oh! come sono turbata! Chi sa con che gentile affetto Alvise le parla per amor mio?... E s'ella, nel naturale abbandono del sentimento, dovesse mai.... Oh! non ci ho pensato abbastanza; e io lo sapeva pure quanto sia il potere di un'uomo che sente come Alvise!... Ma no, è impossibile; pazza che io sono a temere così!...)

Laura. Cosa pensi dunque, mamma? Sei contenta?...

Emanuella. Per adesso, va; non posso dirti nulla; ci vedremo ancora, parlerò al signor Alvise. Va dunque, sii allegra: se non oggi, domani farai a tuo modo.

Laura. Addio; ma non essere così cattiva con me! (parte).

# Scena III. Emanuella; poi Veronica.

Emanuella. Ella! o Dio del cielo!... Può essere mai? E come no? Il suo racconto così vivo, così poetico, e quella

sua gioia ancora innocente, ma non provata mai!... E il dispiacere che la toccò alla sola idea di perdere un giorno!... Bisogna che io parli subito all'amico mio, che lo faccia accorto di quello che se non è, potrebbe avvenire.... Ma no, no! È un sogno, una colpa forse in me; io offendo un'anima candida, l'anima di mia figlia!... Chi sa perchè il signor Simone ha mostrato tanta premura di parlarmi?... (va verso la porta a destra) Oh! Veronica, sei tu?

Veronica. Che cos' hai, Emanuella?

Emanuella. Oh! se tu sapessi.... Vieni! vorrei dirti.... a te, a te sola che sei buona e hai compassione....

Veronica. Ma tu tremi; sei così smorta, e hai gli occhi pieni di lagrime....

Emanuella. È nulla, nulla; sai che sono diventata troppo facile a sospettare, a temere....

Veronica. Ma di che? cosa può essere?

Emanuella. Ho parlato finora con Laura.... Povera fanciulla! È tanto schietta, tanto affettuosa....

Veronica. E forse ti ha detto....

Emanuella. Ma.... nulla. Son'io che ho pensato.... Perdonami, cara. L' hai tu veduto.... Alvise?...

Veronica. No, dopo ieri sera. E bene?

Emanuella. Vorrei parlargli: dillo anche tu, non è giusto ch'io gli parli subito?

Veronica. Ma se ancora non conosco....

Emanuella. Hai ragione; ti dirò tutto. Non so nemmen'io che cosa dico.

## Scena IV.

Le precedenti; il signor Simone, e il conte Vitale.

Simone (di dentro). Si può?

Veronica. Venga, venga, signor Simone, senza complimenti.

(Ad Emanuella) È il banchiere: bisogna riceverlo; abbi pazienza.

Emanuella. Sì, è giusto: parleremo poi. O Veronica, ho bisogno della tua calma, de' tuoi consigli!... o almeno, così fosse! de' tuoi rimproveri.

Simone. Entri con me, signor conte, io conosco la bontà di queste signore.

Vitale. Domando scusa....

Emanuella. Signor conte, la prego....

Veronica. Serva sua (siedono).

Simone. Veramente non è una visita la nostra: e sanno bene che non son uomo del buon tuono io; e che per le visite mi manca il tempo.

Vitale. Pure, non vorremmo essere importuni.

Simone. Ci s'intende; ma non dubiti, signor conte, non dubiti. In questa sorte d'affari.... poichè, è meglio che lo diciamo subito, veniamo per un'affare, che in due parole, se a loro piace, può essere spiegato, trattato e conchiuso.

Vitale (a Simone sottovoce). (Ma non così, non così, signor Simone...)

Veronica. Dica pure; in che cosa possiamo obbedirla? È a

me, od a mia sorella che loro signori desiderano di
parlare?...

Simone. Capisco che la signora Veronica ha forse già preveduto....

Vitale. A dir vero, è troppo dilicato il passo che noi facciamo. E ayrei dovuto, con maggior scrupolo e rispetto....

Simone. Metta da banda gli scrupoli, signor contino; e getti tutta la responsabilità sulle mie spalle. (Corbezzoli! vorrei vederla io questa vedova e questa zitellona a raggrinzarci il naso). Dica pure su alla buona, posto che ha voluto essere lei l'ambasciadore di sè stesso.

Vitale. Ho preferito rivolgermi a tutte due queste signore, poichè desidero sopratutto che il mio contegno appaia,

qual'è, sincero e senza ambagi.... Forse la cosa è fuor dell'ordinario....

Emanuella. Ma via, non ci tenga così nell'incertezza....

Simone. Parli lei, o parlo io. (Ci vuol tanto per mettere giù sulla tavola una rendita di quattordici mila franchi li per lì, che ne faranno di capitale, al quattro per cento, trecento cinquanta mila al manco, e dire: se volete, è roba vostra)?

Vitale. Io mi trovo in Venezia da un mese; e, lo confesserò, ci venni coll'intenzione, col desiderio di cercarmi una sposa. Mio padre sarebbe felice di vedermi maritato; ed io, benchè ancor giovane, nelle circostanze in cui siamo, considero come un asilo la famiglia...: anzi come la sola felicità possibile. Ma ho voluto essere del tutto libero nella mia scelta; e nulla più detesto che quei matrimonii architettati, se me lo lasciano dire, dalla boria faccendiera, o dall'avido interesse. Il signor Simone, è già qualche tempo, mi aveva parlato, per caso, cred'io, della sua famiglia: ho imparato ad apprezzare la sua virtù nobile e vera, innanzi di conoscerla, o signora.

Emanuella. Per quanto io sappia, signor conte....

Vitale. Permetta. È cosa che troppo mi preme, perchè io non le dica tutto. Mi era noto che lei aveva una figlia, assai giovine ancora, e tale, in una parola, qual'io avrei potuto desiderare una sposa. Ebbi la fortuna di essere presentato in questa onorevole famiglia, e di vedermi accolto con una gentilezza che mi dà coraggio: quel dì stesso, se ne ricorda? ho veduto la sua Laura; e quel dì la mia scelta fu fatta.

Simone (sottovoce a Veronica). Capisce, signora Veronica, che fior di giovinotto! E a me lo deve, a me!

Veronica (c. s.). (È una vera provvidenza).

Vitale. Avrei potuto, o piuttosto avrei dovuto aspettare; farmi un po' meglio conoscere, adoperare presso di lei

con maggiore riserbo. Ma cosa importa che altri parli per me, o che io stesso venga a chiederle il dono più prezioso che una madre possa fare?... In Venezia, da pochi o nessuno conosciuto, non avrei chi sappia parlarle in mio nome; lo scrivere mi pareva più difficile, e direi quasi, meno sincero.

Simone. Ben me gli era esibito io stesso al signor conte.

Vitale. È vero, e gliene sono riconoscente; ma ho preferito venire insieme, al mandare lui solo con un'incarico così difficile e dilicato. (Volgendosi a Simone) Lei, m'immagino, è più esperto a spacciar tratte di cambio e consolidati e azioni di strade ferrate, che simili negozii tutti intimi, non è vero?

Simone. Non lo nego; ma da un certo lato....

Vitale. La prego di non parlarne; è da questo lato appunto ch' io non amerei vedere pesata la mia domanda; quantunque di me e dell'esser mio non debbano mancare tutti i possibili schiarimenti.

Simone. Tutte cose belle; ma già, alla fine, quel che più importa....

Vitale. La prego, signor Simone; lei mi potrebbe tornar utile; ma io aspetto dalla bocca della signora Emanuella la mia sentenza.

Emanuella. Io apprezzo ciò che mi dice il signor conte....

Del resto, può immaginare quanto il cuore di una madre,
a una domanda così gradevole e non aspettata, debba
essere commosso. Ma, perdoni.... Lei vide appena, appena conosce Laura; e anch'essa....

Vitale. È vero; ma ho potuto sapere, di quella perfetta fanciulla, forse più che lei non pensi, o signora.... Poi sono certo che il conoscerla meglio, come bramo, farà più vivo, non muterà il mio sentimento.

Emanuella. Mia figlia non è nata nobile.

Vitale. Grazie a Dio, i tempi in parte son mutati; e certi

pregiudizi è sperabile che non tornino a metter più radice. Parlo per me: mio padre poi è uomo di troppo buon senno....

Simone. Discorsi oziosi, discorsi inutili... già lo voglio dire; è una di quelle fortune.... Il conte Vitale lo conosco io, rispondo io.... E quando risponde la Ditta Abram Simone e Compagni....

Veronica. Basta, basta, signor Simone, lasci parlare a chi tocca.

Simone. Va benissimo; ma....

Emanuella. Eccole, signor conte, in poco, quel che posso risponderle per ora. Mi è prezioso l'onore della sua domanda; ed io, e la famiglia nostra, non è così, Veronica? glicne siamo riconoscenti. Ma prima di ogni altra cosa, mi è indispensabile interrogare il cuore di mia figlia... Essa non immagina, non aspetta niente di ciò; conviene ch'io la disponga, che le parli....

Vitale. Lei mi riconforta, signora; un così benevolo accoglimento quasi non osava sperarlo: ma ciò che mi dice è ben giusto, ed io stesso ne l'avrei pregata.

Simone. Ecco come si fa a perder tempo; l'ho ben capita che non poteva essere affar mio.

Emanuella. Io non credo di darle ancora nessuna risposta: le ripeto, son troppo commossa, e il dovere che ho da compire è troppo grave.

Vitale. Ma intanto lei sa il mio volere qual sia; ed io almeno, ho questa certezza che la mia speranza è nota, e non è respinta.

Simone. (Parole, complimenti, arzigogoli che non conchiudono a nulla).

Veronica. Permetta anche a me, signor conte, di renderle grazie, per l'affezione che mi lega a mia sorella, e a quella buona giovinetta; intanto, speriamo bene.

Emanuella. Le fo promessa di usare con lei la medesima

sincerità e franchezza.... Vede che si tratta del maggior mio bene, di qualche cosa di più della mia vita. — Signore.... (alzandosi).

Vitale. Intanto mi perdoni se non avrò coraggio di ritornar qui, prima che una sua parola....

Emanuella. Se il sentimento di mia figlia risponde al mio, non mi tarderà il piacere di rivederla.

Simone. (Tempo gittato, smorsie di convenienza!)

(Salutano e partono).

- Emanuella. Oh Veronica! che gran fortuna sarebbe!... Un giovine di eletti modi, di un bel nome, di aspetto così gentile.... È ancor più ch'io non avrei osato sperare per la mia Laura. Dimmi; non ti par già cosa fatta?... Senza dubbio, ne avremo le più certe, le migliori informazioni... Scriverò io a Ferrara; ho persone di conoscenza colà.... Oh non mi somiglia vero! E Laura, credi, sarà contenta, sarà felice?
- Veronica. Non ne voglio dubitare. Del giovine, che mi sembra veramente ammodo, sapevo già qualcosa, quantunque io non avessi creduto di parlartene. Ma bisogna condur la cosa con prudenza e dignità.... E prima di tutto conoscere l'animo della nostra Laura....
- Emanuella. Sì; ma potresti credere mai che in quella cara e innocente figliuola?...
- Veronica. Lascia fare a me; se ti piace, comincierò a toccargliene io stessa, così in aria; Laura ha già veduto qui, più d'una volta, il giovine conte: è molto giovine anch'essa; ma ch'ella non siasi accorta dell'impressione che fece in lui, non lo credo possibile. Presso a poco, tutte le fanciulle.... Oh! sta di buon'animo; la cosa non può che riuscire a bene.
- Emanuella. E io così la dovrei perdere, appena mi è restituita! ma sarà per vederla felice.

Veronica. A proposito, che volevi dirmi, quando ci sopravenne questa visita?

Emanuella. È inutile; nè mi ricordo più.... Era una delle mie solite malinconie. Ora il mio pensiero è tornato sereno.... Non perdiam tempo; va, cerca di Laura; dille tu prima quello che ti par meglio; io le parlerò tra poco.

(Veronica parte).

### SCENA V.

## EMANUELLA; poi ALVISE, in fine ERASMO.

Emanuella. No, Veronica, ascolta! (come per richiamarla). Perchè le parlerà lei per la prima, non io stessa?... Oh! ma io, tutto quello ch'è bene ch'essa conosca, non lo saprei dire. Questo matrimonio, è vero, le promette tutto.... affezione, rispetto, ricchezza.... Ma non è questo, non è questo che vuole, più di qualunque altro bene, il nostro cuore.

(Entra Alvise).

Oh! Alvise, siete voi finalmente?

Alvise. Parmi anzi d'esser qui prima del consueto: ma che volete? La vostra Laura aveva chiesta ieri la mia parola d'onore....

Emanuella. Che non le avreste mancato?... Povera figliuola, essa ha incominciato con tanta passione a vedere la nostra Venezia con voi, che mi rincresce davvero d'interromperle questo così utile passatempo....

Alvise. Che cosa è accaduto? perchè non glielo lascereste continuare?

Emanuella. Sono lieta di vedervi, Alvise, per dirvene la cagione. Non ho, fuor di voi, chi mi possa consigliare, guidare: voi mi avete sempre parlato lealmente, e con quella profonda intenzione di bene che mi piace.... Non ho parenti vicini, a cui volgermi in certe circostanze....

Voi siete l'unico amico mio, siete per me più che parente, più che amico....

Alvise. Le vostre parole, sebbene affettuose, mi danno non so che turbamento.... Dite, per carità....

Emanuella. Non c'è cosa da temere, Alvise. Mi hanno domandato la mia Laura. Ecco tutto.

Alvise. La vostra Laura?

Emanuella. Sì. Vi pare strano?

Alvise. No.

Emanuella. Laura non sa nulla ancora.

Alvise. Ma come? e quando?

Emanuella. Questa mattina istessa, un'ora fa.

Alvise. Potete dirmi chi sia?

Emanuella. Sì; non ho il dovere del segreto; e meno con voi, Alvise. Fra poco ne parlerò io stessa a Laura.

Alvise. Perchè non l'avete già fatto?

Emanuella. E se fosse stato per sapere prima che cosa ne aveste a pensar voi? per non far niente senza l'assentimento di chi può e deve aiutarmi in un giorno com'è questo?

Alvise. Io? ma cosa posso dirvi io?

Emanuella. Non vi ricordate più, amico mio? Quando ci siamo riveduti, l'uno e l'altro abbiam fatto promessa di pensare insieme, prima che a noi, al bene di Laura, alla sua felicità. Almeno io l'ho intesa così.

Alvise. Avete ragione: ma come devo io giudicare, e dirvi, se non altro, quel che ne sento, se appena conosco la vostra Laura, se ancora non so chi siasi, per così dire, posto in agguato al suo comparire nel mondo, per rapirla a sua madre, alla sua beata inesperienza, alla bella primavera de' diecisette anni, e imporle i difficili doveri di moglie? Pur troppo, nella spensierata società che ne circonda, quel che si vuole più di tutto, è che una fanciulla piaccia per un'ora, e trovi un marito. È

bella, è giovine, e basta: nè alcuno pensa che non c'è regno più breve di quello della bellezza. Ma ora questo non importa. Chi è, voi avete pur consentito a dirlo, chi è che vi domanda la vostra Laura?

Emanuella. Il conte Vitale di Ferrara. Lo conoscete.

Alvise. L'avrei indovinato.

Emanuella. E non era difficile.

Alvise. Perchè?

Emanuella. Venne in casa con questa intenzione, e appena gli sembrò non isconveniente, si è presentato lui in persona. Potete immaginare l'agitazione mia, l'incertezza, il desiderio, e lo dirò, anche il dolore.... Ma penso che, se dovrò separarmi da Laura....

Alvise. Separarvi da lei? E perche lo fareste? Non siete fin qui vissuta per lei sola? Non l'avete accarezzata, amata, come n'era degna quell'angelica creatura? E al primo che ve la chiese, ad un ignoto che vanta un titolo scaduto, e i pregi sdolcinati del bel mondo, a un giovine che forse non sa della vita se non l'arte di eluderne i doveri, che nell'agiato ozio della casa non si cura delle profonde e terribili angoscie, che pesano sul resto degli uomini, a uno che fumando e cinguettando di galanteria accanto alle belle donne si prepara ad essere uomo, e padre di famiglia e cittadino, a costui dareste lieta e pronta la figlia vostra, l'unico tesoro che il cielo vi ha lasciato?

Emanuella. Voi mi spaventate; quanto potere ogni vostra parola abbia sopra di me, lo sapete.... Ma, conoscendo ben poco, come dite voi stesso, il conte Vitale, non so per che modo queste accuse così generali alla scioperata nostra gioventu....

Alvise. Non accuso nè i giovani, nè il nostro tempo, nè molto meno il conte Vitale. Anche noi, noi, m'intendo della generazione che passa, siamo stati ciechi e tristi;

ma forse, contro le spampanate glorie del secolo nostro, ha ragione quel proverbio che il mondo peggiorando invecchia. Del resto, il tempo in che siamo non è che un tarlato scaglione del grande edificio, e noi non sappiam nulla, non vediam nulla. Il conte Vitale però, è un modello d'eleganza e di gentilezza, e forse saprà essere un marito nè volgare, nè ridicolo.

Emanuella. Con che amarezza parlate, Alvise? Questo non è certo apprezzare l'uomo ch' io vorrei vedere a fianco della mia Laura.

Alvise. V'accerto che l'amarezza non è sulle mie labbra, nè dentro al mio cuore. Penso a quella buona, ingenua creatura che così vi assomiglia, al suo cuore che parla nel girare degli occhi suoi, in ogni suo atto; a quella virtù inconsapevole di se stessa che ci fa sentire quaggiù come si vive nel cielo.... Oh Emanuella! Non vi affrettate.... l'uomo destinato a rendere non felice, ma paga la figlia vostra, una creatura così dolce, così poetica, non si trova fra i mille. Chi deve possedere il suo cuore, tutta la sua vita, dev'essere nato a qualche cosa di più di ciò che gli uomini sogliono invidiare; il suo destino sarà forse il dolore, forse la sventura, ma egli dev'essere al di sopra degli altri.

Emanuella. Quale entusiasmo! Oh lo vedo, il bene ch'io voglio a Laura, non è esagerazione, non è follia.

Alvise. Fortunata voi, perchè il cielo ve la diede!

Emanuella. S'è così, ho fatto male a non rifiutare la profferta del conte.

Alvise. Anche voi siete stata sacrificata.... Pensateci! Emanuella (con dolore). È vero, è vero!

Alvise (colpito). Emanuella, io non so.... Non vorrei fare troppo duro giudizio d'un uomo che non conosco. Non ponete mente a quanto ne posso pensar io.... È un opinione personale.

Emanuella. Come? che cosa volete dire adesso?

Alvise. Può stare che io veda a torto.... che il conte....

Emanuella. Voi lo sapete, ho soggezione del vostro giudizio, e mi vedete mortificata.

Alvise. No, no, Emanuella....

(Entra Erasmo).

Erasmo. Brava; brava cugina! Sono contentissimo di trovarvi così a proposito.... Ritorno a casa espressamente per congratularmi; io l'ho saputa la bella, la grande novità. Vivano dunque gli sposi!

Emanuella. Cosa sento? e chi mai vi ha detto?...

Erasmo. È cosa certa, si racconta in pubblico.... l'ho sentita, non è un quarto d'ora, al Caffè Florian.... Tutti me ne domandavano, ed io era sul punto d'andare in collera per non saperne nulla. Capperi! un gran partito, un partito co' fiocchi: nobiltà, buona educazione, bellezza e quattrini. È un miracolo de' più rari!

Alvise (ad Emanuella). Vedete che io aveva torto!

Emanuella. Ma chi vi dice che sia vero, signor Erasmo?

Erasmo. Come? come? mi si vuol fare un mistero, a me parente della famiglia?... O sarebbe possibile che un'occasione così bella....

Emanuella. Mi rincresce dovervi dire che finora non c'è nulla di certo.... e quel che più mi rincresce è che se ne parli; nè so come.... O è imprudenza, o indiscrezione, o peggio. Vi dico che se anche ci fosse del vero, tutto potrebbe andare in fumo.

Alvise. Nè ci sarebbe da farne le maraviglie.

Erasmo. Che cosa mi tocca di sentire? Sareste capace voi, cugina, di lasciarvela scappar via una fortuna come è questa? e voi, caro signor' Alvise, siete da tanto da darle ragione?... Spero bene, che nè l'uno, nè l'altro farete una simile corbelleria.

Alvise. E potete dire....

... د المتعلقة من

Erasmo. Quel che posso dire è che voi, scusate la libertà, come vecchio amico di mia cugina; e poi, e poi.... il resto lasciamolo al tempo, perchè io già so tutto, e vi conosco come uomo d'onore, e ho molta considerazione per voi.... come amico di mia cugina dunque, bisogna che vi guardiate dal secondarla, in certe sue romantiche idee. Figuratevi! Un giovinotto come quel conte Vitale, non è lì, sotto la mano, quando si vuole.

Emanuella. Ma, caro signor Erasmo, voi non sapete tutto....

Erasmo. Non ci sono ragioni; ne so più di voi. Se quel signore ha della inclinazione per Laura, dategliela oggi per non aspettar domani, a occhi chiusi; ve lo dico io, ve ne sono mallevadore.... Se vi aggiungessi che cento mamme in Venezia già si rodono d'invidia? E poi, mi preme che voi stessa abbiate a toccar con mano la verità; vedrete, come due e due fanno quattro, se ci sia tempo da perdere. Io so, di certa via, che si tratta di dare al contino Ferrarese un'altra sposa; e non voglio, no, per bacco, vedervelo a soffiare così di sotto al naso. Venite con me, ma subito, senza perdere un minuto. Andremo dalla contessa Zorzi, mia grande amica, e vostra, non è vero?... sentirete da lei; è necessario, dovete venire.

Emanuella. Lo farei, se non altro per ismentire le ciancie, che possono correre in città. E poi, mi rincrescerebbe troppo che il conte avesse a supporre....

Erasmo. Sicuro. Venite, venite, sapremo tutto, rimedieremo a tutto. Oh! questo matrimonio è un capo d'opera, e voglio che riesca; voglio far qualche cosa anch'io per il bene di quella cara fanciulla.

Emanuella. Aspettatemi, Alvise; noi ci parleremo ancora.

(Partono Erasmo ed Emanuella).

# SCENA VI. A L V I S E solo.

Alvise. Che mai hanno detto? ed io stesso, che cosa risposi loro? No 'l so; non posso richiamarmele le parole che mi uscirono di bocca. Laura è domandata in isposa: sua madre desidera di vederla felice; e non lo sarà? Non merita di esserlo?... Perchè, invece di approvare la materna sollecitudine di Emanuella, di dividere la sua gioia, io mi sento come avvilito, come perduto?... E così? Se altri ha provato la malìa della innocente bellezza di Laura, perchè devo averne dispetto io? perchè odiare l'uomo che la chiede per sè?... Sì, quel giovane conte, benchè non sia un uomo d'alto ingegno, è però uno spirito colto, generoso, cortese; n'è testimonio il suo franco e nobile costume. Pure, io l'odio come un mio nemico. O Alvise, cos' hai fatto? Come mai avvenne, in pochi dì, questo mutamento nel tuo cuore? Io stesso non ardisco interrogare il mistero che per la prima volta mi sta dinanzi. In tutti questi giorni, parevami d'essere tranquillo, sereno, e sicuro di me; io discorreva con lei come l'anima mi spirava; ed ella mi rispondeva così candida e soave, che dimenticai me stesso, il passato, nè credetti più possibile sulla terra la infelicità. Ma non le ho detto mai nulla che potesse farla accorta di ciò ch'io sentiva.... E come gliene avrei parlato, se ora, per il primo momento, vedo chiaro io medesimo dentro al mio cuore?... Oh, Alvise, tu seifolle.... Non pensi che presto avrai quarant'anni, nè ti ricordi ch'essa è la figlia di Emanuella! - Ma è tempo, è tempo ancora; bisogna che parli io stesso.... No, non ho cuore.... In ogni modo è necessario che sia accolta la domanda del conte; egii è giovine; Laura lo amerà, e saranno felici. - Chi viene di là? È il buon gondoliere.

### SCENA VII.

ALVISE, BEPPO, portando un carico di libri.

Alvise. Siete voi, Beppo?

Beppo. Con la sua sapienza in ispalla, signore.

Alvise. Dove portate que' libri?

Beppo. Là, nelle sue camere, signor Alvise: non va bene?

Davvero, capisco adesso che differenza c'è fra un povero diavolo e un dottore: loro signori hanno a fare una gran fatica a portare attorno tanta roba in testa.

Alvise. Aspettate un momento: chi vi ha dato l'ordine di riporre là i miei libri? Ma io....

Beppo. È stata la signora Manuella, stamane; poi anche la signora Veronica me l'ha ripetuto. E io allora ho detto tra di me: È naturale!

Alvise. È naturale? perchè dir così?

Beppo. Non vada in collera, signor Alvise; mi scusi, non m'intendo di dirlo per male. Ho pensato fra me che Beppo era stato buon'indovino.

Alvise. Indovino? che cosa pretendete di sapere?

Beppo. Caro signore! non ho avuto io l'onor di servirla con la mia gondola in tutti questi dì passati? È non fo per vantarmi, ma Beppo è uomo discreto, e sa capire e tacere.... Oh! ne ho vedute d'ogni colore io, e se la mia gondola potesse parlare.... Basta, non è il caso.

Alvise (fra se). Com'è possibile?... Confusa in queste abbiette venture di tutti i giorni?

Beppo. Io non le saprò dir su le cose come usano loro; ma non ho mai pensato male di nessuno; e quanto a lei, signor Alvise e a quella graziosa signorina....

Alvise. E ardisci di dire?...

Beppo. Niente di male. Lei è un bell'uomo, la fanciulla un fiore; i parenti son d'accordo; lei ne viene a star qui di casa.... si sa come le cose vanno a finire.

Alvise. Taci, sciagurato, taci!... E va via!

Beppo. (Ho capito; ci stanno de' nuvoloni per aria. Bisogna dire che il matrimonio sia andato a monte) (parte).

Alvise. Dunque non è più un mistero? Ecco, io mi sono perduto, senza saperlo, senza pensare ch'era un'inganno, un delirio il mio. E il mondo, come quell'uomo fece nell'andarsene, riderà di me. La povera Emanuella non ha sospetto; io solo, io son colpevole... Oh! è un amore impossibile. Amore?... E sarò così stolto da pensare che quella divina creatura abbia veduto nell'anima mia, che mi aspetti qui volentieri, ch'io non le sia indifferente come lo sconosciuto che passa? No, Alvise, il tuo pensiero è disonore, è tradimento. Potrò io abbandonare Emanuella, la donna virtuosa e fedele, che visse per tanti anni nella speranza del mio amore; che offre ora, a me povero, la sua fortuna e sè stessa?... Oh disgraziato! Emanuella è madre di Laura.... Bisogna che io lasci questa casa, che fugga di Venezia, intanto che mi è possibile ancora; e che tutti, per sempre, abbiano a dimenticare il mio nome.

## SCENA VIII.

## ALVISE; e LAURA agitata.

Alvise. Voi, Laura? perchè venite? perchè agitata così? Laura. Se sapeste, o signore.... Dov'è mia madre? Non l'avete veduta?

Alvise. Sì, poc'anzi essa mi parlava qui, ed è uscita in compagnia di quel vostro parente, del signor Erasmo.

Laura. A voi posso dirlo, non è vero? siete compassionevole e buono: sapete comprendere così bene i miei pensieri....

Alvise. Virtuosa fanciulla! È la tua anima schietta, il tuo candore che si rileva in ogni tua parola, in ogni tuo

sguardo. La virtù vera non ha segreti, o Laura; e il leggere ne' tuoi segreti, è una consolazione della vita.

Laura. A voi dunque parlerò, o signore. La zia Veronica, un' ora fa, mi fece salire nella sua camera, dicendomi, che per commissione di mia madre doveva mettermi a parte di cosa molto importante. Non capivo di che si potesse trattare, e mi sentivo ancora, per dir vero, un po' indispettita della proibizione che mi aveva fatta mia madre di uscir con voi questa mane.... Pensato, dover rinunziare all'incantevole passeggio del Lido, alla vista del mare, al ritorno nella nostra gondola, e al sentirvi ripetere i sublimi versi del Tasso, e quelli di Byron.... e i vostri!...

Alvise. E che aveva dunque a dirvi la zia?... Forse io già lo so.

Laura. Lo sapete? voi? come può essere?

Alvise. Non vi ricordate, Laura, che vostra madre mi parla di voi, sempre, e con tanto amore....

Laura. Sì, sì, non ci pensava. E vi ha confidato dunque.... Alvise. Quello che, suppongo, vi avrà ripetuto in suo nome la zia Veronica.

Laura. Oh! la zia m'ha stancata, impazientita davvero. Figuratevi! cominciò a sedersi presso il suo tavolino da lavoro, e a farmi sedere accanto a lei.... Poi, dopo un preambolo serio sulla necessità che le figliuole, massime le orfane, com'io, sieno di buon'ora collocate per fuggire i pericoli della società, che (diceva lei) si va guastando ogni giorno, ogni ora di più, venne fuori a dirmi che la convenienza, la coscienza, la buona morale, l'onestà e che so io.... Oh non posso seguitare, e mi vien voglia di piangere.

Alvise. No, quietatevi, Laura; mi è facile immaginare tutto quello di che vi avrà parlato.... Ma non dubitate, ve ne prego; essa vi vuol bene, come vostra madre; nè l'una

nè l'altra avranno in mente....

Laura. Lo so bene! vorrei vedere che m' avessero ad obbligare.... Oh! lo credo anch'io che non è più quel tempo. Ma ciò che mi angustia, che mi sta sul cuore, è la ragione con che la zia chiuse il suo gran discorso....

Alvise. Che mai vi ha potuto dire?...

Laura. Che mia madre ha fatti tanti sacrifici per me, e desidera più che tutto di sapere da me accettata questa domanda, quantunque non abbia coraggio di parlarmene; e che dove io la rifiutassi, la vedrei forse in poco tempo morire.

Alvise. Vi disse questo?... Oh non può essere!...

Laura. Io non lo so; ma l'angoscia che queste parole mi gettarono in cuore non ve la saprei esprimere. Aiutatemi voi, signore, ditemi cosa io devo fare.

Alvise. Povera fanciulla! voi non avete nemmeno il coraggio di ripetere la profferta che vi hanno fatta. Ma confidatevi a me; io non v'ingannerò. Appena entrata nella vita, voi vi trovate al più difficile passo del vostro cammino, alla scelta irrevocabile d'un avvenire. L'oggi vi sorride e vi applaude; delle cose umane non conoscete che la fiorita apparenza; dei dolori non sognate che la poesia; eppur si vuole lasciarvi tutto il peso di una decisione che porta con sè la felicità o la infelicità del vostro destino. - O fanciulle, il mondo giudica e condanna, vi dà leggi e doveri che non potete mutare: e nè pur vi dice quali sieno; il mondo non sente pietà, se, tradite nella speranza, non avete coraggio di sopportare, o se non patite quanto è necessario per morire. Ma io non intendo sgomentarvi, Laura; benchè così giovine, il vostro cuore ha l'intelligenza del bene, e l'energia della virtù....

'Laura. Le vostre parole, o signore, sono troppo gravi, perchè io non ne resti atterrita. Oh! com'è che mia madre non mi parlò ella stessa?...

Alvise. Lo farà, non ne dubitate; e voi apritele pure tutti i vostri pensieri. Quanto a quel giovine conte....

Laura. Io l'ho veduto appena, ne' di passati, quando veniva in casa nostra la sera, o quando l'incontrammo in gondola, all'ora del fresco, o al dopopranzo in piazza di San Marco.

Alvise. E come vi è parso? Egli è giovine, gentile, simpatico, non è vero?

Laura. Sì.... presso a poco come altri che in questi dì mi hanno fatto conoscere.

Alvise. Casato nobilissimo....

Laura. Che m' importa? potrebbe da un di all'altro pentirsi di non aver trovato un altro stemma d'aggiungere al suo.

Alvise. Pure, è ricco e colto....

Laura. Non devo, nè voglio invidiare nessuna ricchezza. E se quel signore è così colto, come dicono, io sono troppo poco istrutta per lui. Io sento e soffro, e mi esalto, come vuole il cuore; rido e piango ancora come ogni povera fanciulla; oggi sono allegra, fantastica; domani sarò malinconica, non so quello ch' io speri, che io voglia; quel che so è che non voglio dare il destino della mia vita al primo che mi viene innanzi.

Alvise. O Laura! nessuno forse vi conosce e vi apprezza com'io.... eppure vi ho conosciuta da così poco tempo. Ascoltatemi: non son più giovine, ho perdute le care illusioni, ma acquistai l'esperienza dalla mano di ferro. Per questo, io ve lo dico: quello (con ferra) che ha chiesto la fortuna di darvi il suo nome, è tale che ogni altra fanciulla avrebbe torto di rifiutarlo; non voi!...

Laura. Lo dite dunque voi stesso?

Alvise. Egli non può conoscere, non può abbastanza pregiare il vostro cuore e la vostra mente. Egli vi sarà fedele, vi circonderà d'agi e di cortesie, vi amerà come ogni uomo onesto, e non più!.. (Oh che dico io mai, e che

- cosa sento dentro di me?... L'amo io dunque già tanto?)
- Laura. Sì, voi mi capite, o signore. (Turbata) Ma come mai è possibile che vediate in me quello ch'io non so trovare, tutto il bene che dite voi?...
- Alvise. Cara e buona Laura! voi non sapete che cosa vuol dire l'essere stato solo, e avere sofferto!...
- Laura. Sofferto? voi? voi così grande e virtuoso; così pronto a dimenticare voi stesso per gli altri? Perchè non mi avete parlato mai del vostro passato, nè mai avete voluto raccontarmi nulla della storia del vostro cuore?
- Alvise. La mia vita è arida e vuota; ogni mia speranza, posso ben dire, è già finita. Non interrogarmi, o fanciulla! Una fatale ragione mi toglie d'esser felice mai più! No, no, non discorriamo di me....
- Laura. Oh! perchè?... (rompe a piangere e stende la mano ad Alvise; egli la prende e se l'avvicina al cuore).

### SCENA IX.

## I precedenti; Emanuella.

Emanuella (vedendo Alvise che stringe la mano di Laura). (O mio Dio! fa che il cuore non mi si spezzi. Egli ama la mia Laura!)

Alvise. Emanuella! perchè lasciare.... vostra figlia, in un momento così decisivo?

Emanuella. Era con voi.... Le avrete parlato per me....

Laura. Oh madre min! Sei tu che vuoi ch'io t'abbandoni così presto?

Emanuella. Io nulla voglio da te, o Laura, se non quello che piace al tuo cuore. Ma, come non ti trovo con tua zia?...

Alvise (confuso). La lasciò poc'anzi, e venne qui; mentre io, come m'avevate detto, stava ad aspettarvi.

Emanuella. Aspettarmi?... (Oh! s'egli ha il coraggio di

simulare così, è segno ch'è vero). Vieni, Laura; puoi salire con me; ho molte cose a dirti. Perdonami se non ti ho parlato prima; ma io voleva sapere.... E ora, ti potrò dir tutto. Andiamo. Addio, Alvise (partono).

Alvise. Quale sguardo! Ella forse mi ha letto nel cuore.

#### ATTO TERZO.

La riva degli Schiavoni: nel fondo l'entrata del Caffè de' Greci, con padiglione esterno praticabile. È notte.

#### SCENA I.

Erasmo; un altro Signore,
seduti a un tavolino sotto al padiglione, giuocano agli scacchi:
sul davanti della scena, a un altro tavolino,
il conte Vitale e Simone; poi Beppo.

Il signore. A proposito, signor Erasmo; posso congratularmi?

Erasmo. Congratularsi? e di che?

Il signore. Si dice di un bel matrimonio nella sua parentela....
della figlia di sua cugina, la signora Emanuella....

Erasmo. Eh! non ne so nulla io.

Il signore. Con un nostro veneziano, si dice....

Erasmo. Ohibò!... Seguitiamo la partita.

Il signore. Come crede. (Non vuol parlare) (giuocano).

Vitale. Sente, signor Simone?... Oh l'assicuro che non posso più tacere; e mi torna bene, in un modo qual si sia, di venirne a capo.

Simone. Se avesse, a dirittura, lasciato fare a me....

Vitale. Non è questa la ragione. Capisco anch'io che di pretendere una risposta da un di all'altro, non ne ho punto il diritto; ma i discorsi che corrono son troppo aperti, e m'è insopportabile questo stato....

Simone. Ma, alla fine, di che cosa dubita, signor conte?

Erasmo (al suo competitore). Quel cavallo è mio.

CARCANO. Tragedie, ecc.

Il signore. Scusi.

Erasmo. Ohimè! la regina è perduta.... Ma non mi dò per vinto; la vedremo! —

Vitale (a Simone). Io sono un uomo d'onore, e voglio almen credere, che si debba usare verso di me la medesima sincerità, con la quale mi condussi in tutto quest' impegno.

Simone (al Conte). Ma com'è possibile? E lei teme?

Vitale (c. s.). Temo che mi si voglia ingannare. Ecco, in due parole, quel che se ne ciarla. La fanciulla, da una settimana, dacchè è arrivata qui, fu vista sempre con quel tale, senza che nè la madre, nè la zia l'accompagnassero.... Per quanto si voglia essere indulgenti, in Italia non s'usa così.... Pensi poi, le lingue oziose e pronte! Cos' importa ch'egli sia un uomo serio, un'erudito, quel che lei vuole?...

Simone (c. s.). Ma se è uno che non può dirla con lei; se....

Vitale. Egli è giovane ancora. E poi.... non è tanto per me
che me ne duole, quanto per la signora Emanuella, e
per la graziosa sua figlia. Io tenni la via dritta, l'ho
domandata alla madre, e son pronto a osservar la mia
parola.... S'ella ama un'altro, pazienza! Ma lo dica; ma
la cosa sì sappia, e si tagli corto ad ogni pettegolezzo.

Simone. Vorrei mò vedere anche questa!

l'itale. Non è per me, lo creda, ma per l'onore di Laura. Il buon nome d'una fanciulla val mille volte la sua dote.

Simone. Via, via, non ci pensi, non ci abbadi: non è possibile... Quel signor Alvise, lo so io quanto pesa... non ha niente; non vuole, nè può sposarla.

Vitaie. Non è questo. Oh! lei non mi capisce.

Simom. Ciò che non capisco è il come due donne, le quali ho sempre credute di buen senso, si lascino accalappiare dalle ciarie di quei visionario. Ma non tema, farò io: per il mio signor conte non so cosa farei; mi sentiranno, andrò io....

Vitale. No, si guardi bene!

Simone. E mi sarò messo nell'impegno per niente? Non è il mio costume. Oltre all'importanza della cosa, non vede che figura facciamo noi, voglio dire la nostra casa Abram Simone e Compagni, e quella del nostro corrispondente di Ferrara, che ci ha fatto l'onore di accreditarla presso di noi?

Vitale. Gliene son grato più che mai; ma, la prego, lasci fare a me; mi vedo troppo impegnato.

Simone. Basta; non mi voglio ostinare di più....

Vitale. Si parla in Venezia, l'ha pur sentito anche lei, del mio matrimonio con la signorina, nè posso starmene indifferente. Intanto, tutto quel che le ho detto, è certo.

Simone. Sarà, sarà; ma io non ci credo.

Vitale. Mi stima così scempio da adombrarmi di qualche apparenza? Vorrei poterle far ripetere, qui in faccia sua, le cose udite da me.... Si figuri; perfino il gondoliere che li menò in giro per tutta Venezia, me ne discorreva stamane: E se non fosse.... A quest'ora che partono i battelli a vapore, quell'uomo potrebb' essere qui sulla riva....

Simone. Non è lontana la mezzanotte; e abbiamo le solite partenze per Trieste, per la Grecia....

Vitale. Oh! è appunto colui; non fallo. (Vede Beppo appoggiato a un pilastro del porto) Venite qui, brav'uomo!

Beppo. Gondola, signore?

Vitale. No, venite qui, datemi ascolto. -

Erasmo (giuocando). Bel colpo! scacco al re... la partita è mia.

Il signore. Sono vinto. Pazienza! – La riverisco; ora vado a casa; posso aver l'onore....

Erasmo. Grazie, resto qui un poco ancora a godermi quest'arietta marina.... È il mio solito.... non posso andare a casa di buon'ora; in questo son veneziano anch' io.

Il signore. Buona notte, signore,

Erasmo. Buona notte. L'aspetto domani sera alla riscossa.
(Il signore parte).

Vitale (a Beppo). Dite pur su, dite pure che senta anche questo signore.

Beppo. Io non so veramente.... ho detto quel che mi pareva; ma del resto, non c'è poprio niente di male. S'andava oggi qua, domani là, a un'isola o all'altra, a Murano, a San Giorgio, a Sant' Elena, come quel signore comandava.... spesso anche sulla sera; e si tornava a casa assai tardi; allora quel che piaceva di più alla signorina era di perdere il tempo per la laguna; "Beppo, non vogare: lascia andar la gondola a modo suo; " e parlavano a lungo, lui più di lei; poi tacevano.... ma cosa poi si dicessero tra loro non lo so.

Vitale (turbata). Capisce, signore?

Simone. Capisco; ma non sempre ciò che pare....

Vitale. Come? (poi a Beppo) Non lo sapete forse anche voi? In quella casa, ci andate, me l'avete pur detto; non è vero che la figlia della signora Emanuella è sposa di quel signore?

Beppo. L'ho sentito raccontare, e l'ho creduto anch'io.

Vitale. Quel che diceste poc'anzi mi basta....

Beppo. Per altro, non ne faccia troppo caso, signore.... Sarà stato un passatempo.... Adesso, per quanto sembra, il matrimonio non succede più.... Lo so io.

Vitale (a Simone). E così, che ne dice? Vede bene che conto si faccia della mia delicatezza. Confesso che non mi so dar pace.... (al gondoliere) Basta così, andate pure; questo è per voi (dandogli del danaro).

Simone. Sono cose che mi fanno trasecolare: ne ho proprio un marcio dispetto.

Vitale. Non si prenda pensiero di me. Io sì, voglio veder chiarita la cosa, perchè quasi più di me stesso mi preme la virtuosa giovinetta, nella quale io aveva collocata

la mia speranza. Oh mi rincresce intanto d'averla trattenuta così tardi, signor Simone.... Domattina passerò da lei, e a mente più quieta le dirò quello che può fare per me.

Simone. Non vuole ch'io l'accompagni?

Vitale. Grazie: ho bisogno di respirare all'aperto per qualche mezz'ora. A ben vederla, signor Simone.

(Simone saluta e parte).

#### SCENA IL

Erasmo al caffe; Vitale sul davanti; Beppo nel fondo.

Entra Alvise in abito da viaggio.

Beppo (ad Alvise). Signore, gondola? Il battello a vapore sta per partire.

Alvise. Fra poco.

Beppo. (Oh è appunto lui). (S'avvicina al conte Vitale) Quando mai volesse sapere se sia vero o no del matrimonio, domandi a quel signore ch'è là.

Vitale. Lui?

Beppo. Sì.

Vitale. Il signor Alvise? Devo io parlargli? E perchè no? La mia intenzione è sincera e giusta; la è forse la miglior via per uscire d'ogni incertezza. (Gli si avvicina) Signore, di grazia....

Alvise. Chi è? (Suona mezzanotte) Vi domando scusa; devo partire.

Vitale. Ve ne prego, signor Alvise; una parola. Voi mi conoscete, io sono il conte Vitale di Ferrara; credo non ci sia bisogno di aggiungere altro. Vi dev'esser nota la mia intenzione, la mia domanda; aspetto una risposta dalla famiglia in cui ebbi l'onore d'incontrarvi: e intanto le più strane voci mi sono da ogni parte

ripetute. Non dirò di più. — Conosco che non ho meriti, a fronte de' pregi invidiabili del vostro ingegno. Ma chi è onesto e leale può camminare a paro del più grand'uomo che sia; e per questo, mi credo lecito....

Alvise. Dite, senz'altre apologie.

Vitale. Non parlo per rancore, nè perchè io mi stimi offeso. Parlo perchè a me preme, non meno che a voi, l'onore di Laura. L'onore di una fanciulla è già appannato, quando il suo nome corre per le bocche degli uomini. Se Laura ha fatto la sua scelta, sia pure; benchè mi stimassi degno del cuore di lei, non voglio esserle cagione di nessun dispiacere. Ma, ripeto, per il suo nome, per il suo avvenire, bisogna che diciate francamente e subito, che siete voi che la sposate, non io. Così, quando tutti il sapranno, ciò ch'è stato parrà cosa naturale, nessuno avrà più diritto di parlarne.

Alvise. E vorreste?

Vitale. Che voi stesso abbiate a dire aperto che Laura è promessa a voi, che sarà vostra moglie. Io per me, conosco abbastanza il poco che valgo, e fin d'ora cedo a voi questa sorte che mi parve così lieta un momento. Se fosse mai altrimenti, insegnatemi com'io possa smentire le dicerie che fanno torto a quella fanciulla; la quale ha bisogno, più che altro, della sua virtù.

Alvise (serio e lento). Io vi ho inteso; e immagino ciò che il vostro animo deve avere sofferto: voi siete generoso e buonol... Non vi turbate così, dunque; perchè a voi è concesso di sperare. Io parto a momenti, e non tornerò più. Dite pure, domani, a quanti vi piace, che s'ingannarono; e per me poi vi giuro che in tutto questo tempo ho seguito quella giovinetta col rispetto di un amico, collo sguardo d'un padre. Io non era nato per essere sicuro e felice sulla terra; lascio il uogo ai felici. E voi lo sarete. Addio, datemi la mano,

- signore.... Addio per sempre, Venezia! (in atto di partire. Vitale è commosso).
- Erasmo. Non m'inganno.... Questa voce.... è lui senz'altro. E che diavolo dice?... (avoicinandosi).
- Vitale. Vi ringrazio, signor Alvise.... Rispetto il vostro segreto; ma confido di rivedervi (parte).
- Erasmo. Ehi! ehi! signore? Ma siete proprio voi, signor Alvise? (Odesi un colpo di cannone dal battello).
- Alvise. (Anche costui?) Lasciatemi andare; non sentite? non sono più a tempo.
- Erasmo. Come, andare?... dovete star qui, dovete spiegarmi....
  Vi ho sentito io; avete detto: Addio per sempre, Venezia. Com'è questa storia? cosa vuol dire questa partenza improvvisa, senza che nessuno ne sappia nulla?

  Alvise. E che ragioni vi devo?... Basta così....
- Erasmo. Che ragioni? Sta a vedere che, per gelosia, puntiglio o che so io, vi siete risoluto, così su due piedi a lasciare la mia povera cugina? Che cosa c'è stato di nuovo? Io parlo chiaro, vedete. Ma voi, non pensate più alla certezza in cui vive quella donna, che le avreste serbato il vostro appoggio nella vita, dopo che si fosse acconciato il matrimonio della figliuola? E siete un uomo d'onore?... Com'è naturale, io so tutto, e mi fermo qui si può dire, apposta per fare il testimonio a questo paio di nozze.... Figuratevi, io me ne faceva già una festa, una delle più belle feste ch'io abbia godute.
- Alvise. È inutile; bisogna che io lasci Venezia.
- Erasmo. Come? e quella pover' anima, la cui vita fin qui, come fanciulla, e come maritata, non su altro che un lungo sacrificio; che, dopo sua figlia, non ha nessuno; che, di più, lasciatemelo dire, ha sempre pensato a voi, voi potete abbandonarla così freddamente, senza compassione?... Oh non sarà, ve lo prometto io; se è nato

qualche dissenso, sarà cosa di nulla. Fidatevi a me; aggiusto io tutto, parlo io.... Ma, non si parte.

Alvise. Vi dico di lasciarmi; perchè io non devo più restar qui. A voi, che avete senno pari alla bontà, a voi basti di sapere che non potrei più rendere felice Emanuella, e che forse sarà colpa mia anche la sventura di sua figlia.

Erasmo. Cosa sento? Ma comprendo io bene? Voi....

Alvise. Un uomo onorato, piuttosto che tradire il dover suo, fugge, a costo di aver sempre compagna la miseria, fino all'ultimo confine della terra (pausa).

Erasmo. Dunque voi?... Ora ci vedo bene. Sì, avete ragione, e vi compatisco.... Andate, che il cielo v'accompagni. Non c'è più dubbio, adesso mi vien chiaro il senso di certi discorsi che stasera appunto mi faceva la povera cugina. Sì, sì; andate signor Alvise; è una risoluzione degna di voi. Partite, e di qui a qualche tempo, a cose quiete, vi rivedremo, spero.

Alvise. Io lo voleva, io partiva già: ma non sono più a tempo in questa notte; e per colpa vostra.

Erasmo. Di qui a tre o quattr'ore, lo so io, parte un'altra nave a vapore, credo per la Grecia.... Voi siete un dotto; già avrete l'intenzione di far vela per l'Oriente.... benissimo; il viaggio dei grandi uomini; andate a visitare la culla del genere umano. Vi divertirete; il moto, la distrazione sono un gran farmaco a' mali dell'anima.

Alvise. (Il moto, la distrazione?... pover'uomo!)

Erasmo. Siamo dunque intesi; all' alba anderete a bordo; e, se non vi dispiace, vi accompagnerò io.... Avrò perduta la notte, ma trattandosi d'un amico, d'una persona distinta come voi.... mi ricatterò domani. Andiamo, signor Alvise. (Oh! non lo lascio più, finchè il vapore non me lo porti fuor degli occhi.... Erasmo, tocca a te).

(Partono).

#### SCENA III.

Salotto, con terrazzo, nell'appartamento di Emanuella come nel primo atto.

Le imposte del terrazzo sono aperte.

## Emanuella, poi Laura.

Emanuella (viene dalle sue stanze in abito bianco du camera, con un lume).

È un'ora suonata.... ci siamo lasciate a mezzanotte; forse la troverò desta ancora. Povera figliuola! Il sagrificio, dentro di me, è già fatto.... Andiamo a compirlo fra le braccia della mia Laura (attraversa il salotto; va alla camera opposta, tocca leggermente; e, non udendo rispondere, entra: di lì a poco, incerta e agitata ritorna). Dio! nessuno è là.... il suo letto è ancor fatto, nulla è scomposto nella stanza, e la lucernetta è accesa sulla tavola da notte.... Che cosa può essere mai?... Oh Signore, cacciate via da me i cattivi pensieri!... No, no!... Ma la finestra del terrazzo è ancora aperta.... Oh!... forse.... (va verso il terrazzo, con impeto disperato) Laura! oh Laura!.. sei tu? sei qui dunque?..

Laura (viene dal terrazzo). Oh mamma! mi hai cercata?... che cosa vuoi?... Io era là, sul terrazzo, a guardare la notte e il silenzio di Venezia.

Emanuella. E a piangere. Poichè tu piangevi, lo vedo bene....

Non nasconderti da tua madre.

Laura. No! io non aveva nessuna voglia di dormire. Lo sai pure, dopo tutto il parlare che abbiam fatto ier sera, e quello che mi costava tanto a dirti.... E son venuta a respirare un poco sul terrazzino.

Emanuella. Mia Laura, anch'io non poteva pensare a riposarmi e aveva bisogno di te, bisogno di vederti ancora. Andai pian piano nella tua stanza e non ti ho trovata.... Ora vieni qui, dimmi, non sei troppo stanca; che ti abbia a far male il vegliare un po' ancora?

- Laura. Oh! se anche mi coricassi, non potrei chiuder occhio per tutta la notte.
- Emanuella. Tu avrai dunque ancora qualche cosa a raccontarmi, io lo credo, lo sento. Vieni, sediamo qui. Dopo esserti così sinceramente spiegata ieri sera, quando t'interrogai che cosa si dovesse rispondere al giovine conte, capirai, mia cara, quant'è necessario ch' io sappia tutto. Alla prima, non ho voluto insistere, non ti ho domandato nulla: anzi, lo sai, benchè mi rincrescesse la tua decisione, mi piacque il modo serio e pensato con che la prendevi. Ora....
- Laura. Vuoi forse ritornare su quel discorso?... No, no! te ne prego. L'hai pur detto anche tu: Tutto sarà per bene.
- Emanuella. Non temere, non è di quello che ti voglio parlare. Ma sai l'amore che ho per te; m'hai messo a parte de' tuoi pensieri, dimmi adesso tutto il tuo cuore. Che tu ricusi il conte e quanto egli ti offeriva per nessun'altra ragione fuor di quella che mi dicesti, non lo posso credere....
- Laura. Madre mia; non basta forse ch'io non senta di poterlo amare come si deve?
- Emanuella. È anche troppo.... Ma non è questo ch'io voglio. Io sono persuasa che hai un altro pensiero.
- Laura. Via, che cosa t'immagini adesso?...
- Emanuella. Quello ch'è vero, Laura. Oh! parlami, spiega il tuo animo al mio; è tua madre che ti vuol consolare.
- Laura. Ma io non ho nulla.... ma sono contenta così, sono contenta di quello ch'è stato deciso.
- Emanuella. Non basta... Perchè vuoi tacere? A chi diresti qualche tuo segreto, se non lo dici a tua madre?... Il segreto della figlia per una madre è come una parte della vita sua. Non credi che io mi sia di già accorta che hai perduta quella cara ilarità, con che ritornavi, son così pochi giorni, vicino a me?...

Laura. Sì; è vero, non sono più tanto allegra, e non so nemmen' io il perchè.... Oh! mamma, lasciami ritornare per qualche mese ancora a Milano!

Emanuella, A Milano? e da chi?

Laura. Da quelle buone suore che mi hanno allevata, che mi amavano tanto.... Oh non vorrò per questo meno bene a te, non farò che pensare a te sola....

Emanuella. Laura, quello che tu vuoi, non sai dirlo; mi ami, ma non abbastanza; non quanto ti ama la tua povera madre. Ascoltami. Noi siamo state divise per tanto tempo; e de' miei anni passati, della mia giovinezza, tu conosci ben poco ancora. Avrei avuto in te una sorella. un'amica, avrei potuto piangere tante volte con te!... Laura, anch'io ebbi nella vita un momento, come questo in cui ti trovi; anch' io.... Ma allora, io non aveva più madre, io non aveva nessuno: la volontà di mio padre era avversa perfino alla simpatia che mi dimostrava la tua zia Veronica. Egli era un'uomo rigido, sempre taciturno in casa, e faceva pesare sopra di noi l'ira d'aver perduta gran parte di sua ricchezza: la mia famiglia, al finire del secolo passato, era stata travolta nella rovina della repubblica. La voce di mio padre, il suono del suo passo mi facevano tremare: mi pare ancora di vederlo; alto della persona, calvo, pallido, con quel suo amaro sogghigno per ogni cosa nuova.... Fuor qualche vecchio parente, in casa nostra, non vedevasi anima viva; aveva un odio mortale ai Francesi; e un giorno che mi trovò leggendo uno dei loro poeti, mi svelse di mano il libro, e lo gettò dal balcone, chiamandomi pazza e peggio.... Cominciai a pensare ch'egli odiasse anche me: come avrei potuto rivelargli il mio cuore, quando il mio cuore accolse il primo segreto?

Laura. Oh! tu sei stata tanto infelice, e non me ne parlasti mai....

ن هدف.

Emanuella. Quella vita di solitudine, di amarezza, di abbandono durava da quasi due anni; ed io toccava già l'età che tu hai adesso. Fu a quel tempo che in compagnia d'una nostra lontana parente.... ella adesso è morta, e tu non l'hai conosciuta.... mio padre consentì che io facessi un breve viaggio a Firenze e a Roma.... mi è ancora un mistero com'egli vi si fosse indotto; per altro non seppe mai che quell'ottima signora mi volesse bene. Al nostro ritorno, un'amico della famiglia presentò in casa un signore.... mi parve, dal modo con che mio padre l'accolse, che per lui fosse persona nuova; aveva l'aria buona, cortese, alla mano; quando da mio padre mi fu detto che io era stata da quel signore domandata, e che non aveva nessuna ragione di ricusarlo come sposo, gliene fui quasi riconoscente. Era per me un terribile sacrificio, il sacrificio del mio cuore! nè tu puoi sapere fino a qual segno! Avrei voluto resistere alla volontà che me lo imponeva; ne ebbi per un momento il pensiero; non ne ebbi la forza. Così, sono stata maritata a tuo padre.

Laura. Quanti dolori, povera madre mia! Che tu non eri con lui fortunata, lo so pur troppo; e lo aveva compreso da' miei primi anni le tante volte. Pure, buona e virtuosa, come tu sei stata sempre, mi hai gelosamente nascoste le noie di tutti i tuoi giorni, perchè volevi ch' io rispettassi mio padre.

Emanuella. Dio l'ha chiamato !... Ma quello ch'io soffersi, quando tu mi eri strappata, e al mio amore fu negato di cercare in te, in un tuo sorriso, in un bacio, in un lampo ingenuo della tua mente il rimedio alla monotonia di quegli anni, che io passava vuoti, stanca l'anima, negletta la persona, nessuno lo seppe; e voglio confidarlo a te sola in quest'ora.... Talvolta mi avvenne di desiderare la morte; talvolta mi parve di perdere

- il senno. E mai, mai ho avuto un cuore in cui riposare!...
- Laura. O madre mia, io voglio abbandonarmi sul tuo!...
  Sì, è vero, ho un segreto che ti nascondo; oh! fammi coraggio tu stessa.
- Emanuella (guardando in faccia la figlia; poi traendosela più vicino e stringendole, amorosa, le mani). Guardami, cara Laura, non lo sai dunque il bene che io ti voglio?...
- Laura. Oh così tu sapessi!...
- Emanuella. Ma dì, hai conosciuto forse qualcuno (con affetto crescente) a Milano?... a Venezia?... in questi giorni, in casa nostra?...
- Laura. Sì, sì, tu hai capito !... Ma, no, è impossibile. Egli stesso l'ha detto: Una mano misteriosa ci divide.... E io sarò infelice, infelice per tutta la mia vita, perchè non posso amare altri che lui! (nasconde la faccia in grembo a sua madre: essa le accarezza la testa e alza gli occhi al cielo).
- Emanuella da se). (Sia fatto così. Anche questa mortale angoscia è passata). No, non disperare, mia Laura! Ora io so veramente qual'è il tuo pensiero; e tocca a me ad aiutarti. Fa cuore, ti dico. Quel mistero che credi così terribile sarà dissipato; io stessa parlerò con lui.... Oh ti benedico, perchè tu mi hai aperta la tua anima. Laura. Sì, madre mia? tu gli parlerai? (con gioia).
- Emanuella. Al più presto.... questa istessa mattina. Lascia fare a tua madre.... Tu, è questa l'unica mia speranza, tu almeno devi essere avventurata. Ritorna in pace, ritorna alla tua stanzetta: l'alba, nella stagione in che siamo, non dev'essere lontana; e dopo le angustie sofferte, tu hai bisogno di riposo; vanne, fa di dormire quieta per qualche ora. Appena sarà la mattina, io verrò ancora; e avremo agio di discorrere e più a lungo.... di lui. Forse io l'avrò già veduto, gli avrò parlato, e sarò qui per dirti che anche l'ultima nube è sparita per te.

Laura. Oh quale contentezza!... Parmi che Alvise.... Non te ne ricordi? me lo scrivevi tu stessa....

Emanuella. Sì.... non ho mai conosciuto anima più nobile e virtuosa della sua.

Laura. Or bene, mi pare ch'egli solo potrà rendermi facile il dovere, bella la vita.

Emanuella. Sì, confida; tu meriti il suo amore.

Laura. Oh! è stata un'ispirazione del cielo la tua di parlarmi come hai fatto.

Emanuella. È vero. Ma va.... un'altro bacio....

Laura. Sì. Addio, mia buona, mia cara mamma!

(Emanuella l'accompagna alla sua stanza).

#### SCENA IV.

## EMANUELLA; poi LENA e BEPPO.

Emanuella. Essa lo ama. Che cosa cercare di più, perchè mi diventi leggiero il sacrificio che ho fatto?... (siede e lascia cadere il capo tra le mani).... Alvise! oh io sono certa ch'egli non avrà voluto ingannarmi; che quando ritornò, tutto quello che disse era sincero.... Forse non pensava neppure quale profonda impressione dovesse fare nel cuor di Laura la sua franca e potente parola, il suo sentire semplice e così diverso dagli altri, un' immaginazione libera e ardente come la sua. - Ed io? che cosa avrei potuto offrirgli in compenso de' suoi lunghi disinganni? Spossata da tante prove, sento che la mia esistenza è come tutta rinchiusa nel cuore: quel povero vanto di bellezza che per un di m'illuse, non è più nemmeno un ricordo.... E poi, forse, io stessa, quand'anche Alvise non si fosse mutato, io stessa avrei tremato di confidargli il mio destino. Chi può rifare la vita?... Doveva essere così. - Oggi, gli parlerò: possa io parlargli con la calma e la rassegnazione che sento in quest'ora. Dio mi vede nell'anima (va sul terrazzo; e torna). Comincia a far giorno.... Non mi accorgo d'avere perduta una notte. Oh! in altro tempo ne ho passate già tante a piangere, ed erano così lente a passare!... questa mi fuggì come un'ora.

- Lena (entrando). Cosa vedo? Signora Emanuella, già alzata a quest'ora?
- Emanuella. Ti sorprende, buona Lena? Non mi sono coricata. Lena. Sant'Iddio! possibile? Si sente male? è successo
- qualche cosa? E la padrona non-sa niente?
- Emanuella. Non c'è nulla di male.... Molte volte scrivo.... leggo di notte.... e non ne patisco mai.
- Lena. (E non s'ha da dire che non la può durare?... Il mondo al rovescio.... Povera signora!) Però, oggi lei non sta bene, io lo vedo. Faccia a modo mio, prenda qualche cosa.... comandi pure.
- Emanuella. Ti ringrazio per il tuo buon cuore. Dimmi, nessuno è ancora alzato in casa, fuor di te? Avrei bisogno di scrivere alcune lettere, e di trovar subito chi le porti. Potresti farmi il servigio di chiamare il Beppo: a quest'ora forse sarà già con la gondola al traghetto.
- Laura. Farò come vuole. Ma non si riposerà un poco, signora Emanuella? badi alla sua salute.
- Emanuella. Sì, hai ragione, ci abbaderò. Ma tu intanto va, e fa come ti ho detto.
- Lena. Vado. (Se lo so io che con le loro strambezze questi signori, alle volte, han l'aria d'aver più bisogno di compassione che noi povera gente) (parte).
- Emanuella. Prima di tutto, dunque, parlare a lui ed anche a mia sorella; ma è pur necessario avvertire il conte, disfare ogni impegno.... Gliene scriverò io stessa; no, no; è meglio che venga da me il signor Simone. Ho bisogno d'aver molto a fare, di non pensare che a

وتعنظون

Laura, di dimenticare tutto il resto. Ma quello che dev'essere, sia subito.... E non in Venezia.... Veronica andrà con loro, e poi.... (dopo una pausa) Il tempo farà il resto; al loro tornare, io forse non ci sarò più!

(Ritorna Lena con Bebbo).

Lena. Signora, Beppo è qui (mette ordine al salotto).

Beppo. A' suoi comandi, mia cara signora.

Emanuella. Voi siete fidato e pronto; e stamane devo mettervi alla prova: Ho varie lettere a mandare; le scrivo subito, e voi le porterete. E prima di tutto, passando dal signor Simone, il banchiere, gli direte a nome mio che venga a vedermi; ma oggi, a qualunque ora; e presto se gli è possibile. Non avete impegno con nessuno, è vero?

Beppo. Ne avessi, manderei a spasso tutti quanti, per servire lei sola.

Emanuella. Ora vado a scrivere.... Intanto, Lena, fa d'avvertirmi appena io possa vedere il signor Alvise.... Ho bisogno di lui; so che di buon mattino esce sempre di casa.

Beppo. Il signor Alvise?... Ma, se ho a parlar io....

Emanuella. Cosa vuoi dire?

Beppo. Che lei non sappia ancora?... Non lo credo possibile....
Il signor Alvise....

Emanuella. Or bene?

Beppo. Non è partito questa notte?

Emanuella. Partito?

Beppo. Non lo sa forse? Io stesso l'ho veduto a mezzanotte, sulla riva degli Schiavoni, a due passi dal Caffè de' Greci; aspettava l'ora della partenza dell'Alcione, che fa il viaggio di Candia e del Levante....

Emanuella. Che cosa dite? È impossibile. Era qui ieri sera con noi; ci lasciò a ora tarda.

Beppo. Là, sulla riva, l'ho veduto io.... e gli ho parlato. E

io non fallo, era lui.... Beppo ci vede sempre chiaro, anche di notte senza luna.

Emanuella. Alvise non è più in Venezia?

Beppo. Gli avevo offerta la mia gondola per condurlo fino alla nave; mi disse di aspettarlo.... Poi non lo vidi più: può anche stare che abbia mutato pensiero.... M'ero figurato che un compare m'avesse rubato il naulo.

Emanuella. Andate voi, Beppo, andate, cercate di lui in casa e fuori.... E io stessa.... Oh! egli non può essere partito così! Forse Veronica ne saprà qualche cosa.... Passerò tosto da lei.... O mia povera Laura!... (parte).

Beppo. Ho paura d'averla fatta di conio. Disutile che io sono! quel maledetto vizio di non sapere a tempo strozzarmi le parole nella gola!... L'ho ben capita, alla prima, che il mio dire non le andava a versi. Ma potevo figurarmi?... Come diventò smorta!... Povera signora! Mi fa davvero pietà.

Lena. Cosa fate lì, come uno stolido, su' due piedi?

Beppo. Avete ragione, Lena, per la prima volta in vostra vita; stolido come un'oca, avete ragione. Ma corro subito.... passerò dal banchiere ebreo; sta a due passi, sulle Fondamenta.... E quanto al signor Alvise, dove a quest'ora non sia già in vista di Chioggia, lo saprò, vivo o morto, trovare (corre via).

Lena. Sì, sì, che il vento l'aiuti e se lo porti via. Ecco come vanno a finire questi uomini di talento, che sanno leggere, e non si degnano nemmanco di dare il buon di a una donna, che, senza tanti libracci, la sa più lunga di loro. Intanto, graziadio, in casa non c'è più. Un'ora fa, passando per la sala terrena, ho visto le sue camere aperte e vuote: sia lodata la Provvidenza che l'ha fatto sparire in buon punto. — Ma ecco qui la padrona con sua sorella. Certo, ci sarà del nuovo.... Stiamo a sentire (ripiglia a metter ordine alla stanza).

#### SCENA V.

## LENA, EMANUELLA & VERONICA.

Emanuella. Dunque tu credi veramente?

Veronica. Credo? ne son certa. Bisogna supporre che avesse in mente di lasciarci senza dir nulla; poi se ne sia pentito. Sono discesa io stessa a vedere; nelle sue stanze non c'era, e anch'io pensava.... Ma, cosa fate qui, Lena? Smettete pure.... ci sarà tempo per finire. Lasciateci, per adesso.

(Lena finge di non capire).

Avete capito?

Lena. Vado, vado, signora (parte).

Veronica. Nel risalire dall' altra scala, udii il romore d'un passo lento e uguale nel piccolo quartiere di nostro cugino Erasmo. Non può essere, dissi, che il dottore sia in piedi a quest'ora, lui che di solito dorme sodo fino alle dieci e mezza suonate.... Bussai leggermente, col mio diritto di vecchia padrona: chi mi aperse? Alvise. Il dottore era là che dormiva vestito, in un seggiolone, nè s'accorse di me. Dissi ad Alvise che tu lo volevi vedere.... Tacque un momento, pensò; di poi m'assicurò che verrebbe.

Emanuella. Ma come e perchè mai era là, con Erasmo? Veronica. Ci vo pensando inutilmente. Quel che importa, è ch'egli non sia partito. Ma tu stessa non mi hai detto tutto ancora; e sai pure....

## SCENA VI.

Le precedenti, LENA, e il signor SIMONE.

Lena (annunziando). C'è qui il signor Simone. Simone. Buon dì, signore mie. Ho ricevuto poco fa un'avviso, e non mi sono nemmanco dato il tempo di finir la mia colezione....

Emanuella. Troppa premura, signor Simone! Non era poi necessario....

Simone. Come? come? Gli affari prima di tutto: di che si tratti me lo immagino. E le dirò anzi, che mi premeva di sapere.... poiche aspetto stamane da me il nostro signor conte.

Veronica. S'accomodi, la prego.

Simone. Grazie, grazie. Hanno però fatto bene a far presto....

Battere il ferro intanto ch'è caldo. È il mio costume.

E poi, non si sa mai.... Gente che mette male non ne manca; e se avessi a dir tutto....

Emanuella. Ma, signor mio, lei crede forse?...

Simone. Credo? tengo per certo quello che ha da essere. Avranno avute le loro informazioni, vera superfluità del resto, in caso simigliante.

Veronica. Un momento. Abbia la bontà....

Simone. Ma sì.... sarebbe un torto marcio alla nostra casa. Io non son uso a mischiarmi in questa sorte di negozii; ma trattandosi di loro, e di una persona di chiare aderenze come il signor conte....

Emanuella. S'inganna: la risposta che io le voleva dare.... Simone. Che risposta? che formalità? non so già tutto? Emanuella. Mi scusi, non ne sa niente.

Simone. Che? che?

Emanuella. Prima di accettare le proposizioni del conte Vitale, mi premeva d'interrogare la volontà di mia figlia....

Simone. Vorrei vedere ....

Veronica. Che cosa vorrebbe ella vedere? La nostra Laura è riconoscente alle premure del signor conte. Ma, con nostro dispiacere, dobbiamo rinunziare all'onore ch'esso ci vuol fare. Non è così, Emanuella?

Emanuella. Lei ha sentito; sono le mie intenzioni e quelle di mia figlia. Vorrei pregarla di annunziarle al conte Vitale, esprimendogli per noi....

Simone. Annunziarle, io? E credono, signore mie, che volendo loro far la scempiaggine di rifiutare una così gran fortuna, io ci abbia a dar mano?... Oh! s'ingannano a partito.... Questo modo di trattare, no, non lo capisco.... io non c'entro più; nè mi ci tirerebbero per i capegli. Vorrei solamente sapere....

Veronica. Ma, signor Simone, che procedere?...

Emanuella. Lascia, mia cara, ch'egli si rifiuti. Non importa....

So quel che va fatto; scriverò io stessa a quel giovine signore; dirò le cose come stanno; è persona troppo educata, di troppa delicatezza....

Simone. Per non capire il torto che gli vien fatto?... Eh sia pure. Io per me, me ne lavo le mani, e veggo che in mal punto sono incappato in una briga come questa! Ah! non ci cascherò più.

Veronica. Farà come crede il nostro signor Simone.

Simone. Oh! ma si pentiranno, le accerto io....

Emanuella. Basta così. Ne dispiace troppo d'averle dato il disagio di venire.... Permetta, signore....

Simone. Vado; e ci pongan rimedio loro. Ma non è finita; no. Corbezzoli! cosa direbbe di noi il nostro corrispondente che ne raccomandava il conte, come si trattasse di un Rothschild? Oh! non me la sarei aspettata, e prima che in questa casa io ci metta piede ancora....

(Parte).

## Scena VII.

EMANUELLA, VERONICA; poi ALVISE.

Veronica. Che uomo intrattabile e strano!... E' non la vuol capire, e temo che ci abbia a tirare in qualche imbarazzo.

Emanuella. Non temere, ci penso io; tra poco il conte saprà quel che occorre.... Non parliamone più.

Veronica. Oh! ecco il signor Alvise. Ti lascierò con lui, giacchè ti piace così. Ma, dimmi, hai risoluto dunque? ci hai pensato bene?... E vuoi tu stessa?...

Emanuella. Sì, è una grazia che ti domando; sento nell'anima l'affezione che hai per me; ma è bene che gli parli io; è necessario.

Veronica. Signor Alvise, venite, mia sorella vi aspetta.

(Alvise entra taciturno; egli è in abito da viaggio).

Emanuella (a Veronica). Va, lasciami....

Veronica (le stringe la mano). Cara Emanuella! (parte).

Emanuella. (Eccolo.... Io tremo, come se tutto non fosse finito per me!)

Alvise. Voi mi avete voluto parlare....

Emanuella. Sì. (Facendo molta forza a sè stessa) Quello che vi ho a dire, non ammetteva indugio; già troppo tempo ho confidato in voi, posso dire in voi solo al mondo, perchè io dubiti che non mi sappiate grado della sincerità con cui vi parlerò.... Sì; la vita è troppo seria, per gittarla a caso nelle incertezze dell'avvenire; e, a costo di qualunque dolore, noi dobbiamo in ogni momento aver coraggio di guardare in faccia la verità. — (Dopo un momento) Io l'ho fatto, Alvise.

Alvise. Che cosa volete dire?

\_-----

Emanuella. Ci sono de' giorni, pochi forse, ma ci sono, in cui il vivere senza speranza negli altri è un bene. È allora che noi troviamo tutta la forza in noi medesimi. Voi lo sapete; voi che, per tant'anni, avete attraversato solo, sconosciuto, avvilito dirò quasi, questo deserto delle anime che si chiama società; voi degno di ben'altra sorte e di tempo migliore.

Alvise. Non discorriamo di me, ve ne prego. I giorni che io vivo sono un enigma, terribile talvolta, talvolta

scempio e burlesco. Ben di rado, di quel che facciamo, di quello che ne conduce, o forse ne illude, ci è noto il perchè.... Veggo che voi pure, un di così facile a sperare, a credere, sentite l'amarezza delle cose.... Oh! vi compiango!

Emanuella. No! v'ingannate. Conosco e sento, come voi, che tutto è dolore; ma io ne accetto la mia parte, e per me non ha mistero.... Io adempio un dovere con voi. In questi dì, il pensiero d'un mutamento nel destino dell'unica mia figlia, mi fece ritornare sopra me stessa; mi guardai indietro, e conobbi ch'io non era quella di molt'anni fa; che le abitudini, il disinganno, il tempo sempre più mesto e lento, hanno logorata la miglior parte di me, quella che forse un giorno vi piacque; la viva forza dell'anima mia, che una volta credeste compagna della vostra.

Alvise. Ah! voi dite così? Eppure, se avete mutato, siete divenuta più virtuosa e pura. Ma io, ma quelli che d'anno in anno, perfino da un dì all'altro, non ritrovano più sè stessi....

Emanuella. Io ho rinunziato ad una speranza impossibile. E voi ora promettete di non parlarmi più di quell'avvenire in cui l'una e l'altro, troppo incauti, abbiam potuto confidare.

Alvise. Or bene, Emanuella: poichè voi dite così, mi parrà men doloroso il partire.

Emanuella. Partire?

Alvise. Sì; io lo voleva fin da questa notte; un'impensata circostanza me lo impediva. Ed è meglio così; così ho potuto vedervi ancora, e non parer vile agli occhi vostri.

Emanuella. Partire? E come avreste potuto?...

Alvise. Io lo doveva, e lo farò: Appena tornato, io lascierò questa Venezia che mi ha veduto nascere, e dove non posso più sedermi al focolare de' miei: non ho più casa,

nè parenti, e nessuno deve piangere. È l'onore che m'impone di ricominciare il mio inutile viaggio sopra la terra.

Emanuella. A voi è facile parlar d'onore, e spesso anche anteporlo al dovere. Quel sentimento che regna ne' cuori degli uomini, così presto ferito e così invincibile. li fa ciechi al compito più penoso, che la virtù comanda. Mentre voi cercate un'altra volta di dimenticarvi e di fuggire, a me tocca di restar qui, per confortare nella prima sua angoscia una povera innocente.... e ingannata.

Alvise. Non mi rimproverate così !...

Emanuella. Laura, la mia figliuola, rinunziò alla profferta di nozze che le hanno fatta.

Alvise. Lei? Che cosa dite?

Emanuella. Voi lo domandate? Non foste voi a dissuadernela, come prima vi parve di sconsigliarne me stessa? Alvise. Io non seppi mentire mai, Sì, è vero; le dissi che quel giovine, benchè ricco di pregi, io non lo pensava sortito alla contentezza di lei. E n'ero anche convinto.... Ma non fu solo per sollecitudine, per amicizia, no, no 'l credete! - (Potrò io confessarle il vero, ferirla così?...) Oh Emanuella! perchè vi siete abbandonata alla mia amicizia. alla mia fede? Che cosa può la tempra più costante, più severa d'un uomo, che cosa possono gli anni e le prove più aspre contro l'incanto d'una creatura eletta, ignara ancora di sè e di sua bellezza?... Quel dì che voi me l'avete affidata, a me parve di veder nella vostra Laura voi stessa, quale vi conobbi la prima volta. Tutto ciò che io credeva per sempre morto in me, risvegliavasi; io soffriva allora, perchè nè la natura, nè gli uomini, nè lo studio hanno mai potuto darmi un' ora sola di riposo nel sentire.... La vidi, e mi scordai d'ogni altra cosa; le sue ingenue parole, quella soavità confidente, la gioia d'un cuore che appena s'accorge della vita, facevano battere il mio. Io taceva; o, parlando, mi sforzava di distrarre i miei pensieri, e di raccontarle le grandi pagine del passato che ci stavano dinanzi.... Non le narrai cosa alcuna di me, non mi fuggì un detto che potesse turbare la sua pace. Ma non posso più tacerlo adesso, io sentiva d'amarla, Emanuella!... E l'amo ancora.

Emanuella (con lentezza). Io lo sapeva, Alvise.

Alvise. Ah perdonatemi, non maledite il mio nome! Fra qualche ora, non sarò più qui.... Lo vedete bene, se non sia giusto ciò ch'io aveva risoluto....

Emanuella. In questa notte, mentre voi volevate partire, Laura piangeva nelle braccia di sua madre. E voi presumete di far bene ad abbandonarla così? (con significazione).

Alvise. Emanuella! Che dite mai? Ciò che voi pensate è impossibile; mi parrebbe un delitto. Non vogliate accrescere l'odio che sento contro di me stesso.... Voi non mi vedrete più, nessuno saprà più altro di me; e la figlia di Emanuella potrà essere contenta e felice.... Oh sì, io lo spero; adesso, è tempo ancora.

Emanuella. È tempo ancora?... Ma sapete voi che, se in me io sento la forza di vivere, mia figlia ne può morire? Alvise. No! che pensate mai?... Oh ve ne scongiuro, non dite di più, lasciatemi partire.... io lo devo.

Emanuella. Voi dovete rimanere.... (con impero).

Alvise. Sento che sarei vile in faccia a me stesso. Non lo voglio, nè il posso... E voi, voi stessa....

Emanuella. Io? (a voce concitata e sommessa) io son usa da gran tempo, Alvise, a soffrire; io non sono più giovine, e dalla vita non aspetto più nulla. Ma c'è qualche cosa che mi lega ancora alla terra.... è l'amore di mia figlia! Oh! non toglietemi anche questo, Alvise.... io le ho promesso per voi.... ella dev'essere meno infelice di me.

Alvise. E che sarebbe poi?... No, no.... Oh perchè non sono

io partito?... Ora non mi trattenete.... Emanuella! Addio; io non merito il vostro perdono.... (vuol partire).

Emanuella (volgendosi verso la stanza di Laura). Che cosa sento? è lei stessa....

#### SCENA VIII.

## LAURA, EMANUELLA, ALVISE.

Emanuella (ad Alvise ch'è sulla porta). Oh! Alvise?

Laura (corre verso Emanuella). Madre mia! gli hai dunque parlato?

Emanuella. Sì, ma egli... ti abbandona. Laura (si copre il viso, impallidisce e vacilla). Oh!

Emanuella (ad Alvise). Voi la vedete!...

Alvise. Emanuella! siete voi che lo avete voluto.

Laura. È lui? (Emanuella sostiene sua figlia, mezzo svenuta, che si abbandona sopra una seggiola; Alvise accorre, poi si arresta guardandola muto).

Emanuella (a voce rapida e bassa). Alvise, il passato è morto per noi.... giurate ch'ella non saprà nulla mai; e che in quello che rimane a farsi, non vi opporrete a me. Giuratelo!

Alvise. Sì, ve lo giuro!... Ma vedete, essa non rinviene....

Emanuella. Non c'è da temere. Ora non è più l'angoscia; è la improvvisa gioia che sente. Non è vero, mia Laura? Oh sorgi! fa cuore, egli è qui, non ti lascierà più.... Guardalo, guarda tua madre!

Laura. Oh mio Dio! È dunque vero?

Alvise. Sì, Laura! Benedite la madre vostra.

(Laura si getta nelle braccia di Emanuella).

Emanuella. Tu sarai felice! Fra pochi giorni uniti, dovete partire, io lo voglio — e poi.... (oh! di qui a un anno per me c'è tempo di morire!) di qui a un anno voi potrete tornare a Venezia.

## NOTA.

L'Autore non potè, per varie circostanze, far rappresentare il presente lavoro; ma così scriveva nel 1855, parlando del suo dramma, ad Andrea Maffei:

- ".... Ho scritto, con qualche amore, un altro dramma intimo, in prosa,
- " intitolato: Emanuella. Chi sa che, dove i comici del Teatro Re sieno in
- " questo anno almeno mediocri, io non ne tenti la prova? Ho però i miei
- " dubbi; il soggetto e i modi con cui è svolto fanno a' pugni co' soliti
- " effettacci e colle passioni di bordello e di Corte d'Assise di che si piac-

" ciono le nostre platee.... ,

(Epistolario di G. Carcano. Vol. X delle Opere complete).

# LUCREZIA DEGLI OBIZZI TRAGEDIA

(inedita).

## **PERSONAGGI**

Il marchese OBIZZO DEGLI OBIZZI. LUCREZIA DONDI DALL'OROLOGIO, sua moglie. FERNANDO, loro figlio. ATTILIO PAVANELLO, gentiluomo padovano. ANDREA MALIPIERO NICOLÒ CAPPELLO Patrizii Veneti. ODDO Cittadini di Padova. RAMUSIO EUSTAZIO. LIVIA, sua sorella. Un'Ancella. Nobili. MASCHERE. ALTRE ANCELLE. FANTI DEL VICARIO.

La scena è in Padova, l'epoca il 1654.

## LUCREZIA DEGLI OBIZZI

#### ATTO PRIMO.

Padova. Atrio del palazzo di Nicolò Cappello, Capitano di Padova per la Repubblica Veneta — Viene la sera.

#### SCENA I.

## Nicolò Cappello e Attilio.

Attilio. No. L'austera rampogna ed il sospetto
Del par respingo, o capitano. A voi,
Come a signor, poi che secondo padre
Nominarvi non oso, io venni sempre
Sommesso e pronto. Altri m' invidi o sprezzi;
Ma l' indulgente vostro senno, e l'alta
Fè un core cui nullo agguaglia in terra,
Sono de' miei già stanchi anni la sola
Necessità.

Cappello. Spirto inquieto, ardente,
Attilio, in te conosco, e i sensi tuoi
Creder veri mi giova. Pur, no 'l taccio,
M' è sgomento l'udir se alcun t'accusi
Simulato e mal fido. A giovinezza
Fatal veleno è la menzogna.

Attilio. Aperto

Deh parlate, signor; di qui non movo,

Se a me non suona dolorosa e intera

Dal vostro labbro la sentenza,

Cappello.

M'odi:

Se ben di troppo breve'ora il fugace Spazio donarti io possa. In questa notte, A festa accolgo nel palagio mio Di Padova i rettori e i maggiorenti, Come pur sai.

Attilio.

De' cittadini il plauso Obbliate per poco. Omai Vinegia L'insensato furor del Turco ruppe; E cinge i lauri e si riposa.

Cappello.

Ei sono

Lauri bagnati d'altro sangue, Attilio, Ma non del tuo.

Attilio.

Più grave e a voi ben noto Compito qui mi tien.

Cappello.

So che de' novi

Senatori il possente amor te copre: E in te fidanza posi anch'io.

Attilio.

Fallirvi

Mai non potrò.... Ma, deh parlate!

Cappello.

Attilio.

Odi suonar ne le lucenti sale
Della dimora mia l'invitto nome
Di Venezia? E sai tu, che questo nome
Suona a tutti sul labbro, a nullo in core?...
Tal è nel secol nostro. Or, chi mi dice
Che di tua fede, onde sì alto parli,
Tal non sia? Tu da' primi anni, garzone,
M'eri diletto: al forte padre tuo,
Soldato antico, che morìa pugnando
Del Leon di san Marco alla sacra ombra,
Al padre tuo giurai che ad util segno
Il tuo voler, la tua vita inesperta
Drizzato avrei, — Vana fin qui non cadde

Di Nicolò Cappello una promessa Ned io vo' che per te si franga o muti L'attender mio. Ma tu.... che festi?

Attilio.

Orfano in terra, io disdegnai le umlli
Vie di chi merca da' potenti il pane;
O con lungo aspettar, baciando il lembo
D'una toga patrizia, anela e suda
Di camarlingo o di vicario il dritto.
Nobile io nacqui; e se famosi e grandi
Al par de' vostri i miei maggior' non furo,
Io, primo di mia stirpe, alle gelose
Cime salir saprò, benchè de' Dieci
Il voto ognor mi cada avverso.

O vuoi

Cappello.

Far de' tuoi detti alle menzogne ammanto,
Ovver te stesso inganni tu. Nè grave
Di pace ufficio, nè d'ardir guerresco
Ti trasse impeto mai; pur, di non basso
Intelletto e di tempre audaci e pronte,
A fortuna ed a gloria agevol via
T'era schiusa. D'infami ozii nudrita
È nostra etade, Attilio; e tu che al sommo
De' patrii onori vuoi salir, tu ancora
Sprechi in molli lascivie anima e vita;
E libero t'estimi, allor che servi
Solo al delirio de' tuoi vili affetti.

Attilio.

Vili affetti? Or v'intendo; e non mi scuso. Baldanza giovenil, bollor di sangue M'annebbiò forse, non mi tolse l'alma. Chi di noi, chi dir può che nell'obblio D'alcun volgare amor non cercò un breve Ristoro dalla fiamma che consuma Qualunque è nato a grandi cose?

Cappello.

E intanto

Poltre Attilio ne' suoi facili sogni; Ei va spregiando degli uomini il vasto Tumulto, mentre non appar fra tutti Che quale abbietto famigliar d'un grande.

Attilio (riscosso).

Che dir volete?

Cappello.

I sensi miei non hanno Velame.... Qual fra noi, qual non estima Che dell'Obizzo in signoria tu vivi, Come schiavo venduto?

Attilio.

Or finalmente
Palesate, signor, ciò che racchiuso
Fin qui teneste nel profondo petto.
Ed io.... non vi sdegnate! ed io mi taccio.

Cappello. M'odi, garzone illuso, e al tuo canuto Amico un pensier dona. Avida e stolta Gelosia di poter, parte le vostre, Cittadine famiglie; al fasto altero Dell' Obizzo, a sua fama, a' parentadi Di principi e di regi ond'ei più sempre Inorgoglisce, per livor frementi Guatan l'Oddo e il Ramusio.

Attilio.

Il so: ma il nome Degli Obizzi non teme onta nè sfregio D'invidi artigli....

Cappello.

E credi tu che alcuno,
In terra di Venezia, il baldo capo
Sollevar possa, e in securtà tenersi?...
Vegli al futuro chi più l'serra in pugno,
E tremi più, chi più alto s'asside.
Saggio e prode è l'Obizzo; egli è potente
Per l'alta stirpe sua, come per quella
De la sua donna, di Lucrezia....

Attilio.

(Oh tutto

Arde a tal nome, e rifluisce al core Il sangue mio!) — Signor, gli accenti vostri Terror mi fanno. Alcun periglio forse?...

Cappello. Ma credi tu che tutto io vegga, o stimi
Svelar, foss'anco d'un fratello al core?
Pur, te n'assenno.... I detti miei tu libra:
Non a caso io parlai. Ma già soverchio
Fu l'indugiar.... Ricorda che qui, in ogni
Parte penètra, come quel di Dio,
Un invisibil occhio, ed una scure,
Che di sangue di Dogi anco si tinse,
Qui nell'ombra percote. Addio (parte).

#### SCENA II.

## ATTILIO, poi Oddo e RAMUSIO.

Attilio.

Che disse?

Ed a chi scaglia le minaccie sue?

A me stesso, o sul capo del possente
Cui nomar son costretto amico mio?
Vanne, folle canuto! io sprezzo in uno
I tuoi sdegni e i consigli. E il fier Marchese
Non sappia che su lui veglia il tremendo
De' veneti signori odio, e il sospetto
Che mai non tace. — Anima mia, che pensi?
Oh se alle mie lunghe speranze, al cieco
Delirar di mia vita, a questa morte
D'ogni dì, d'ogni istante, alcun s'aprisse
Anche fugace e menzogner conforto!
Ah! se la bella e maestosa donna,
A me santa quaggiù più che la fede,
Più che la patria e Dio, volgesse un solo

-ir.

Guardo al mio cor, che fin qui visse indarno, Tutte ssidar vorrei l'ire e la cupa Degli umani vendetta, e cielo e inferno! -Sempre così sognar, tacer, morire? Ella verrà tra poco; e qui più bella Io la vedrò, ma più severa, ln mezzo A mille passerà lodata, come Nova stella del cielo; ed io, confuso Nella stupida folla, il fortunato Maledirò che a lei ne vien compagno, E può nomarla sua!... Misero! oh taccia Sepolto almeno in questo cor l'arcano Che nessun legger dee fuor ch'ella sola.

(Entrano l'Oddo e il Ramusio mascherati).

Chi son costor? perchè larvati il viso? È ver, notte è di festa. Ite alle stolte Vostre gioie, o felici: io gemo e soffro, E il mio soffrir m'è gioia.

Oddo. Attilio. Attilio I

Voi

Che mi nomate, rispondete pria: Chi siete voi?

Ramusio.

D'Attilio Pavanello

Amici.

A me vi discoprite,

Attilio. Oddo.

È vano

Ma, se ti cal saperlo, Astio è il mio nome.

Ramusio. E il mio, Vendetta.

Attilio.

Che mai dite?

Oddo.

Ascolta.

Non se' tu dell'Obizzo il più fedele Compagno, anzi il fratello?

Attilio.

Or dunque?

Ramusio. Prendi. Un pugnale quest'è: prendi e ferisci. Orrendo scherno è il vostro. Attilio. Oddo. Usi non siamo Allo scherno. Tu amico, tu fratello Dell'Obizzo ti nomi.... Or ben, ferisci. (Non m'inganno: son essi). Attilio. Ramusio. E che ragioni Fra te? Vili scherani! E voi credete?... Attilio. Sì, non altro che il vero. Oddo. In questa etade Ramusio. Non è l'amico che svena l'amico. Non è il fratello che al fratello in core Figge il pugnale... e poi segue sua via? Noi te l' giuriam: come la morte, muto Oddo. Fia il nostro labbro. Ramusio. Tal per noi t'è schiuso Il varco ad ottener ciò che più brami. Che dite voi? Attilio. Oddo. Pensa.... Attilio. A che più? Vigliacchi Traditori voi siete: io vi conosco. Sì, tu sei l'Oddo e tu il Ramusio. Menti. Oddo. Attilio. Nembo d'abisso, o dèmoni, vi mena Sulla mia traccia. Mi lasciate, o ch'io.... Ramusio. Tu, dissennato femminier, minacci? Oddo. T' infingi, svela all'abborrito amico Il suo periglio: e per mercè, n'usurpa Il freddo letto.

Attilio. Saprà il ferro mio

Nella strozza troncarvi i detti infami.

(Pone mano alla spada).

Oddo. Pria che ridir la tua minaccia, il suolo Tu morderai che or calchi.

Ramusio. Cittadini

Sorvengono. Che nulla qui vedesti, Che nulla udisti, giura!

Oddo.
Attilio

Giura!

È vano.

Ambo noti a me siete; e non vi temo.

(Oddo e Ramusio partono).

### SCENA III.

Attilio, Nobili e Cittadini, poi Obizzo e Lucrezia.

Sì, in quest' ora l'inferno al fianco mio Attilio. Li suscitò! Dunque un sol colpo, in mezzo Alle negre ombre, e d'un morente il fioco Sospir, che fugge sul notturno vento, Darti, o mio cor, potrian l'eterno, immenso Ben che tu aneli? Oh quante volte, in questo Atro sogno io balzai nelle mie notti!... Che dicean essi?... Io nulla udii; sol' una Voce all'orecchio ancor mi tuona. Morte! Se del Cappello non mentìa l'avviso, Anco de' Dieci su lui pende il sordo Giudicio.... Oh fosse il ver! — pure ei m'appella Amico; ed essa.... Chi può dir che il core Della celeste donna ancor non senta La virtude che uscì di sua sembianza? (Entrano Cittadini e Nobili).

Di festive armonie l'alto palagio
Suona; alle danze, de la vita obblio,
L'ebbra cittade accorse.... Ed ella ancora
Qui non giunse.... O mio cor, t'affrena: è dessa.

(Entrano l'Obizzo e Lucrezia: questa scende dalla lettiga).

ro Nobile. No, tardi non veniam: non anco apparve Nello splendor de le frequenti sale Colei che sovra tutte a noi par dea.

2º Nobile. Muore, ov'essa non è, tutta allegrezza.

3º Nobile. E di Candia l'onor, per cui già tanti Eroi cadean, vince ella sola.

1º Nobile.

Amici,

Essa vien; la mirate, in sua beltade Saggia e forte così, ch'arduo men fôra Al musulman l'eroica isola nostra Espugnar, che quel core ad un di noi.

2º Nobile. Non fallite al rispetto.

Obizzo (ad Attilio). E qui tuttora, Amico mio, t'indugi?

Attilio.

Io v'attendea.

Lucresia. Già volano da lunga ora per l'ampia Cittade l'armonie, nè ancora Attilio Il piè ponea fra le danzanti schiere? Giovin voi siete, e gioventù ch'è mai? L'ebbrezza d'una danza.

Attilio.

I vani io fuggo Tripudii della vita; e schivo sempre D'ogni fatua apparenza, ad alta meta Nudro il mio cor che nel silenzio freme.

Lucresia. Notte è di festa: e troppo iroso e tristo, Voi siete, Attilio.

Attilio. È ver; ma quale io m'ebbi Cagion di gioia?

Obisso. Or, con noi vieni; e lieto
Di più leggiadra vision ti fia
Di Cappello il palagio; a me lo credi.

3º Nobile. Li precediam: de la Lucrezia bella Sarem nunzi. 1º Nobile.

Chi mai non sente invidia Di quell'Attilio che al suo fianco è sempre?

2º Nobile. Dubbio incauto, fugace, anco il più lieve,

A sua casta vaghezza è oltraggio.

3º Nobile.

Tutti

Al suo nome ed al cor, benedicendo L'aman qual madre.

1º Nobile.

Beato colui

Che, contemplando la mortal bellezza, Sente l'aura del ciel che da lei spira.

(Partono i Nobili).

Attilio.

(Del Capitan l'occulta ira e i sospetti Deggio svelargli? No. Forse la prima Volta il fato m'arride, ed io l'invoco). Già impaziente ognun, cred'io, madonna, Di voi chiese alla festa.

Obizzo.

Andiam. Mi giova

Che lontano l'Obizzo altri non creda (avviandosi).

Lucrezia. Tropp'oltre, dimmi, nella tarda notte

Non resterem?

Obizzo.

Fin che a te grada, o mia

Buona Lucrezia.

Attilio.

Oh! sì bella voi siete

E non date alla terra un sol pensiero.

(Partono per l'atrio).

# Scena IV.

# Eustazio e Livia.

Eustazio. Vien meco, Livia. Li vedesti tutti.

Ad uno ad uno, non è ver?... Deh parla!

Parla, qual fu? — Tu piangi e il viso ascondi?

Ora, l'ascondi? Non sai tu che, mentre

Là nell'ombra del vasto atrio nascosi Pur or ristemmo, e ch' io seguiva ansante La tua mano e lo sguardo, in cor la forza Di trafiggerli tutti in lor passaggio Io mi sentii?... Sì, parla. Oh! tu no'l puoi? Lieti, alteri passar li vedi, o suora? Nè pensi che per lor tutto hai perduto, E che tolta essi m'han la mia sorella?

Livia. Pietà di me! Ben tu il vedesti. Eustazio. Ben io te l'additai... Mira, sull'alte Scale dell'atrio, là....

(Vedonsi passare Altilio, Lucrezia e l' Obizzo).

Fustazio.

Dunque, gli è desso: E il negasti pur or.... Bianca una piuma Sovra il berretto; senza fregi e bruno Il mantel.... bene sta. S'ei mia man fugge, Ch' io sia perduto eternamente, o Dio!

Livia. Cessa, o fratello... Lasciami, io non reggo: Mercè di mia vergogna e di me stessa!...

Eustazio. La tua vergogna è la vergogna mia -Vieni, e ti prostra. Di lassù ci guarda L'alma di nostra madre: a quella io giuro, Odimi ben, che rivarcar l'esoso Seduttor non potrà di queste mura Patrizie il limitar, se non lo giunge D'un popolano il ferro in mezzo al core. Sì, madre mia che m'odi, a te il prometto.

No. no: ritira. Eustazio, il fatal tuo Giuramento.... Non far che alla mia colpa Or s'aggiunga un delitto!

Oh! per colui Pregar vuoi forse? Non sai tu che tutto

Il suo sangue versato a stilla a stilla

Livia.

Eustazio.

. . . . .

Non basta all'ira mia? che nulla in terra Te all'onta può sottrar? che no'l può Dio? Ahi misera e perduta!

Livia. Eustasio

Io là, sull'erto

Lido di Candia, fra chi pugna e cade
Per la bella de' mari inclita Donna,
Lieto offriva mia vita; e dalla dolce
Casa lontan, sol vagheggiava l'ora
Di stringerti al mio petto, e dirti: O Livia,
Poveri siam, ma forti; e questa mano,
Che il Morosino e che il Valiero han stretta,
Ti fia schermo ed aita. E intanto, oh eterna
Del ciel vendetta! un vil patrizio, un uomo
Che mentre là si muor, qui, lungo i piani
Del Brenta cui feconda il nostro sangue,
Passa ozioso e ride, all'umil porta
Del soldato s'arresta, l'innocente
Suora gli sforza sul materno letto,
Ed immemore passa.

Livia.

Ah no! fratello,

Deh non dirlo, pietà!

Eustazio.

Tal non fu dunque?

Forse che prostituta all'oro suo Tu medesma ti sei?...

Livia.

No, no!

Eustazio.

L' infame

T'abbagliò, t'acciecò; promise amore All'orfana deserta; ed ora, al fianco D'altera donna, il suo delitto obblia E le lagrime tue.... Lasciami, vanne; Ora, a me tocca: ei tornerà, l'aspetto.

Livia. Deh! il tuo furor non ti trascini!

Eustazio.

Livia !...

Oh di noi che sarà? - Vanne: dagli atrii

Scende alcun. Non m'inganno, è il vil ch'io cerco. Lo tragge alla sua pena il cielo.

(Livia parte).

### SCENA V.

Eustazio, Attilio, alcuni Nobili.

Attilio.

Amici,

Io non vi seguo: il freddo aëre notturno Spirar mi giova.

(I Nobili partono: Eustazio s'avanza).

Chi sei tu?

Eustazio.

Messere,

Ignoto forse a voi son io: ma il nome Di mio padre il sapete.

Attilio.

E quale?

Eustazio.

È un nome

Che voi scordaste, e che terror può farvi. Farmi oltraggio pretendi? Alla sembianza, Tu sei soldato.

Eustazio.

Attilio.

Eustazio io son.

Attilio.

Mi lascia.

Te non conosco.

Eustazio.

E Livia, dite, Livia, D'un prode vecchio l'orfana, e mia suora, La conoscete voi?

Attilio.

Vano deliro

Sul mio cammin ti tragge; il passo sgombra.

Eustazio. Che vi lasci, o messer? Credete forse
Che, l'ampio mar varcato, io dalle spiagge
Di Candia qui tornassi a salutarvi,
E a dir: "Voi l'innocente abbandonata

Vituperaste; il ciel mercè ve 'n dia?...

Attilio. E così insulti ad un patrizio?

Eustazio.

Insulto

Io vi fo dunque; e voi che dagli alberghi Profumati scendete, con furtivo Passo, il puro cercando aëre del cielo Che a tutti Dio spirar concesse, voi Con l'alma grave d'un delitto, il mio Sguardo fuggite, e per maggior viltade, Folle osate nomarmi, in cor tremando Al lampo del mio ferro.... Oh sì! tremate: Ben vi sta: questo acciar tinto è del sangue Dei nemici di Cristo e della fede! Ed io me 'l seppi, che non solo infame Sareste voi, ma vil.

Attilio.

Stolto! a te bada, Ch'io non punisca il tuo parlar furente. Ma non so chi tu sia, nè mai conobbi Costei....

Eustazio.

Pur or, non io potea securo All'agguato aspettarti e immerger tutta La daga mia nell'abbietto tuo core? E tu cadevi là, presso all'antico Muro, ignoto cadavere.... Non volli. Così un soldato non punisce: io t'offro Tempo e difesa; pentiti, se il puoi, E ti guarda.

Attilio.

(Qual dèmone lo spinse)? Ma credi tu che nobil brando deggia Incrociarsi col tuo?

Eustazio.

Non più: la piange La mia sorella ne la vuota casa: Vendicarla mi tarda.

Attilio.

Io non l'offesi. Ma se a lievi promesse, a vani detti Ella s'affida.... Eustazio.

Or tu il confessi, e tremi, Tremi dunque? Ben so la grave, ascosa Cagion del tuo sgomento. Un giorno, un'ora L'amasti, e poi di più superba donna Il desio....

Attilio.

Che dir osi? Oh taci, taci! Se ti cal la tua vita, e la vendetta Che a me ti guida.

Eustazio.

E vuoi?

M'ascolta. (È forza

Oprar l'inganno: ogni mia tema, in breve, Spegner saprò con lui). Se ragion chiedi Dal mio brando, l'avrai: ma giura in pria Che sarem soli al paragon, nè un motto Dal labbro t'uscirà di quanto sai, Ovver presumi. Al patto assenti?

Eustazio.

Assento.

Pur che l'ora s'affretti che in te l'ira Onde vivo, s'appaghi, io sarò muto.

Attilio.

(Pria verrà quella che il sarai per sempre). Dal palagio altri scende.... Or vi scostate; Nessun ci scorga uniti (si discostano).

Eustazio.

Ogni tuo passo

Io seguir vo', qual d'un ucciso l'ombra: Perchè il tuo sangue è mio (si alloniana).

## SCENA VI.

Attilio, Obizzo e Lucrezia, dal palagio, poi Cappello. Cittadini, Eustazio.

Attilio.

Nel disperato ttosca e strugge.

Affetto, che mia vita attosca e strugge, L'odio mortale di costui m'è quasi Gioia e trastullo. Ecco l'Obizzo: or come Con Madonna egli riede a' suoi palagi Sollecito così? La notte varca Il mezzo appena....

Ohizzo.

Tu qui, Attilio? Invano

Là fra l'agili danze ed i colloqui Giulivi io ti cercai.

Attilio.

Non mi talenta

Delle feste il fragor.

Obizzo.

Lucrezia anch'ella
Tal mi dicea testè; che mal soffrendo
L'afa, il rimbombo e l'inquieta ressa,
Partir volle anzi l'ora.

Lucrezia (all'Obizzo).

all'Obiζζο). Amico mio,
Che son questi trionfi, a cui l'orgoglio
Di lodata beltà ne invita ognora,
Fuor che mondani sogni, onde ti desti
Grave la fronte e ancor più grave l'alma?
Credula, ingenua femminil bellezza
Ne' procaci convegni, oimè! scolora,
E più non è il gentil dono di Dio.
Un dì forse mi piacqui in così liete
Apparenze; più bello or mi somiglia
Il domestico lare, e nel pudico
Silenzio del mio tetto anco m'attende
La speranza e l'amor che il mondo ignora.

Obizzo.

Chi ti pareggia d'onestà leggiadra Fra le donne, o Lucrezia?

Attilio.

(Il tuo soave

Parlar, divina creatura, io sento Nell'anima turbata; e non mi reca Nè riposo nè pace). Anco dal vostro Breve apparir, madonna, ogni gentile. Alma sente virtude: in sacra cosa Non dee troppo affisarsi occhio profano.

Lucrezia. Cessate, Attilio; ben dal vero è lunge Ogni ornato parlar: ma so che al lieve Motteggiar facil siete.

Obizzo. Attender vuoi

La tua lettiga?

Lucresia. No: breve è la via
Al palagio. N'andiam: siateci scorta,
Attilio.

(Partono Obizzo e Lucrezia).

Attilio. (Essa lo vuol. L'affanno mio O non sente, o s'infinge, o infinto il crede).

Obizzo (di dentro).
Assassinio!

Attilio. Che fu?

Obizzo (ritorna). Salvo son io.

Lucresia. Oh vieni, Obizzo, vien! Dio ti difenda!
(Abbracciando l'Obizzo).

(Entrano Cittadini, Eustazio dalla via, Cappello e Nobili dal palagio).

Attilio. (Onde il colpo partia ben tu vedesti, Attilio; e appena ne gioivi, avversa Fortuna il disviò.... Simula e taci).

Lucrezia. Si.... fu pietà del cielo! Ah dove è il forte
Che a me ti rende?

Cappello. Voi, marchese Obizzo?

Dunque è il vero? Nè i perfidi che il rio
Colpo attentar son noti?

Obisso.

Da gran tempo
Segno io mi veggo, o capitan, d'accuse
E di trame inimiche; e le mie fide
Opre alla patria date e a' diritti suoi
Travolte fur da losca invidia al peggio.

Inique taccie sonmi apposte; or parla Di me innocente e dell'altrui nequizia Il pugnal che nell'ombra a ferir scende. A pochi passi dalle vostre mura, O Cappello, vibrò un sicario il ferro.... Allorchè un prode ignoto....

Lucrezia.

Io lo ravviso.

Vedete là, signor, fra l'accorrente Popolo.... È desso, egli l'Obizzo ha salvo.

Cappello (ad Eustazio).

Chi sei tu? parla.

Eustazio.

Il mio nome.... tacerlo,

Signor, vorrei: soldato e cittadino Feci il debito mio.... Che più si chiede?

Attilio. (Chi veggo? Eustazio?)

Obizzo.

Al novo di t'attendo.

Valoroso garzon, nelle mie case: Non è l'Obizzo ingrato. (Al Cappello)

'Or concedete:

Dal periglio commossa e dal terrore La mia consorte or qui si regge appena.

Lucrezia. Sì, partiam. Così sempre, o patria nostra,
Nelle tue mura abiterà il delitto,
Pace i fratelli non avranno, e al cielo
Nè la preghiera salirà, nè il pianto?

(Partono).

#### ATTO SECONDO.

Padova. Sala nel palagio degli Obizzi.

### SCENA I.

Lucrezia, Fernando, alcune Ancelle.

Lucrezia. Qui venite, fanciulle; e poi che l'opre
Del di compieste con solerte cura,
Sedete presso a me. Gli allegri colli,
E nell'azzurro ciel l'Alpi lontane
Scorgerem dall'aperto ampio verone.
Il sol già cade; e rapide del Brenta
Scintillan l'acque, di gemme cosparse,
Al suo raggio morente. — Or qui raccolte,
A Lui che fe' tutte le cose belle
Solleviamo il pensier.

Un'ancella. Conforto al bene Sempre ci son gli accenti vostri, e cara Mercè della fatica.

(Lucrezia siede).

Fernando. Oh come io t'amo
Madre mia, quando seggo al fianco tuo,
In quest'ora tranquilla, e tu mi guardi!
Verrà il dì ch' io ti lasci, oh verrà presto!...

D'una nube si vela a tal pensiero

Quell'avvenir che mi splendea sì bello.

Lucrezia. Uomo esser dei, Fernando; e ti ricordi
Che per questo sei nato. È ver ch' io t'amo
Più di me stessa: pur, tu avesti un'altra
Madre, la patria; e sebben ella amore

Darti, com'io, non possa, esser vuol sempre De' tuoi pensieri il primo.

Fernando.

Il so: ma pure,
Per essa che farò? Forte e possente
Sulla terra e sul mare arbitra siede.
Sovente udii da le tue labbra i grandi
Giorni della sua gloria, e so che spesso
Disfidò il mondo e il vinse. Oh! quante volte
Agli ardenti tuoi detti anche il cor mio
Palpitò.... perchè noi liberi siamo,
E languon gli altri nel servaggio.

Lucrezia.

O figlio,

Pensa che tutti son fratelli tuoi;
E che Venezia, nell'Italia vinta,
È regina guerriera. Ma le sorti
Dio può mutar: noi stessi, or della nostra
Libertade superbi, un giorno forse
Sarem calcati; e qual braccio levarsi
Per noi dovrà fuor che il fraterno braccio?

Fernando. E mai l'ora non vien che l'armi io possa Vestir, la spada cingermi?... Un fanciullo Più non son, madre mia! Fra poco....

Lucresia.

È vero:

Per te fra poco io tremerò, Fernando, Come appresi a tremar pel padre tuo. Pur, ti dirò: sii prode e buono! gloria Son delle madri i forti figli. Oh vieni, E ancor m'abbraccia.

Fernando.

Madre cara, io voglio Esser grande per te. Ma perchè, dimmi,

Di Venezia non torna il padre mio?

Lucrezia. Forse il vedrai, pria che la notte cada.

Ma ond' è che d'armi e di battaglie sempre,
In questi dì pensi e ragioni?

Fernando.

Al tempo

Che con mio padre in Mantova tu fosti, Solo e perduto io qui rimasi; e meco, Le lunghe ore a ingannar, venìane Attilio. Di te, dell'amor tuo, d'ogni tuo detto, D'ogni consiglio ei mi chiedea: sovente, Che fanciul paŭroso io più non deggio Starmi aggrappato alla materna veste, Iva dicendo: e lo splendor mi pinse Delle guerresche prove e de' tornei. Io dal suo labbro senza batter ciglio Pendea....

Lucrezia.

Dunque.... egli fu? Perchè sì presto Da me partirti ei vuol? Vedesti appena Tredici aprili....

Fernando.

Or ben, madre, che importa?

Lucrezia. Altra guida non dèi che la paterna Mano aspettar! - (Alle ancelle).

> Non più, fanciulle, il lesto Lavorio delle spole, orsù, smettete: Già caduta è la sera. Aprite a novi Pensieri il core; e tu, Lucia, mi canta Del Friuli tuo qualche gentil canzone. Al tuo tetto lontano, alle native Alpi ancor pensi, non è vero?

L'ancella.

Oh sempre! (Canta).

- " Bella era Alisa, il vergine
- " Giglio di Carnia un dì:
- " Or di sua pace il gaudio
- " Per sempre dispari. —
- " Chi rende alla tradita
- " L'aurora di sua vita?

- " Il vago estranio giovine
- " A lei non torna più:
- " Or piange; e quel suo piangere
- " Sogno è d'amor che fu!
- " Nè in terra altra speranza
- " Che di morir le avanza!... (Piange).

Lucresia. Perchè, Lucia, dal canto cessi e piangi?

L'ancella. A un'altra io penso che fu, al par d'Alisa,

Infelice e deserta.

Lucresia.

A chi?

L'ancella.

Signora,

Il chiedete?

Lucrezia.

Oh t'intesi — Or va, Fernando, Nel giardin, donde il lungo errar del fiume Puoi col guardo seguire: e appena scòrgi Venir sull'onde la peòta bruna Con la bandiera di tuo padre, accorri; Ch'io teco venga ad incontrarlo.

(Fernando parte).

## SCENA II.

# Lucrezia, le Ancelle.

Lucresia.

Or puoi

O mia signora,

Tutto dirmi, fanciulla.

L'ancella.

Se parlar non temessi.... Oh qual potria Della misera Livia udir la sorte, Nè lagrimar? Serena un tempo e lieta Vivea nel vostro signoril palagio;

Vivea nel vostro signoril palagio; A noi compagna, ilare sempre, e pronta Al folleggiar.... La vidi: or chi saprebbe Riconoscerla più? Sola, nel freddo Tugurio, siede tutto il di piangente:

E fra le palme, per terror, nasconde La faccia scolorita e un dì sì bella! Chi la chiama non ode: e fissa fissa. Con le sbarrate ciglia, il pianto terge, Poi ride e fugge.... O mia signora, dite, Forse che questi di follìa son segni? E chi la fece, ohimè! meschina tanto? Lucresia. Io pur l'ignoro, ma il tuo dir, Lucia, Di profonda pietà mi tocca; io stessa N'andrò a lei, te l' prometto.... Oh potess'io Con la speranza del perdon, la pace Renderle che un perverso a lei rapiva! Fanciulle, al vostro cor vegliate sempre, Che non v'inganni!... Di veder mi tarda La povera tradita. — Or mi lasciate: E vi ricordi che del pari io v'amo Tutte; e che aprirmi voi dovete, come A buona madre, il vostro cor segreto. (Le ancelle partono).

Così, gran Dio, questa immortal, divina Parte di te, che tu n'hai data, al primo Soffio impuro morrà? Così l'ardente Desio che a te più ne somiglia, è quello Che di fango terren si nutre, e invoca, Quasi pace, il deliro? Anch' io, negli anni Della fidente giovinezza, amai, E tutta amor credea la vita. Altero Di bellezza e d'onor vidi al mio fianco L'uom che sua mi nomò.... Come fuggia Quell'azzurro mattin! D'altra speranza, D'altri affetti or la mia vita si tesse. O materne delizie, ancor vi sento; Non è cosa mortal di voi più pura,

Nè più santa di voi.... Benchè del mio Giorno il cammin già varchi il mezzo, io tremo D'obbliarvi un istante; e mi penètra Talora un mesto turbamento ignoto, Se ambigua voce mi ferisca, o solo Procace un guardo in me s'arresti. Veglia Sulla tua creatura, eterno Dio, E fa che, sposa e madre, io compia sempre Il voler tuo!

#### SCENA III.

### OBIZZO, LUCREZIA.

Obizzo.

Lucrezia, i miei nemici,
Che a morte mi cercâr, saranno in breve
Da me calpesti. Più non vuol, nè teme
In Padova rivali Obizzo vostro.
M' udì Venezia; e se in lor senno cupo
I Pregadi crollar l'altere teste,
La mia, no, non chinossi a lor davante.

Lucrezia. E voi fidate...

Obizzo.

Non son io qui forse
Per possanza e dovizia il più temuto?
E chi negarmi può vendetta? dove
Alcun l'osi, a me basta un detto, un cenno,
E il Gonzaga, e l'Estense, a cui sì antica
Virtù di sangue m'affratella, a noi
Scudo saranno. E che mi cal se un gramo
Mercator di laguna, or qui mandato
Di podestà col nome, audace ponga
Freno a' miei dritti con gelosa mano,
E schermo faccia agli avversari miei?
Pace ei chiede per essi; io la rifiuto.

Lucrezia. Dirti, Obizzo, poss'io quanto nel core
Terror mi sta, poi che te veggo sempre
D'ira fremente, o ne' sospetti chiuso,
D'odio pascer tua vita, e la sublime
Sperder forza dell'alma? Io pace invoco,
E tu imprechi vendetta.

Obizzo.

Ignara donna, Nell'umil tua pietà respiri amore. Ma ogni orma che il mortale in terra lascia È fango tinto di fraterno sangue.

Lucrezia. Sei tu che parli, Obizzo? E così cresci La gloria da' tuoi grandi avi eredata? Crudel mai tu non fosti; e non divampa Spirto omicida nel tuo petto. Un giorno -Breve stagion passò, nè più 'l rammenti? -Noi ci prostrammo insiem, là nell'eterna Roma, del primo successor di Cristo Sull'avel sacrosanto.... Oh! nel vederti Curvar la fronte al fianco mio, pregando Su noi pace e su tutti, in questa oppressa Terra, il cor mi balzò d'una celeste Non mai gustata voluttà. Di pianto Soave il terren sacro allor bagnai, E ogni passata angoscia offersi al cielo, Come olocausto. Or torni a' sdegni tuoi, D'ambizion raccendi le faville, E agli affanni, al terror della tua donna, Obizzo, più non credi?

Obizzo.

Spezzar deggio,
Come un vil, la mia spada, e offrir l'amplesso
A chi del tempio sovra i marmi un ferro
Arrota e mi s'avventa? Ad uno ad uno
Conosco i traditori, e li nomai;

L'Oddo, il Descalzo ed il Ramusio, e gli altri Del par codardi e iniqui tutti.

Lucrezia.

O mio

Solo amico e signor!, quanto sei prode. Grande esser dèi con chi t'offese; e pensa Che non v'è gioia del perdon più bella. Colui che tutto a ben dispone, è il solo Vendicator! Guardami, Obizzo, guarda Il mio pallor, le mie spente pupille. Io pace più non trovo, e la speranza, Figlia del cielo, in me già muor. Nell'alta Notte, dopo il pregar svagato e lungo, Là, presso il letto di Fernando, mentre Securo ei dorme, io chieggo invan riposo E conforto. Per te tremo, e per lui.... E spesso io balzo ne' sonni interrotti, Come vagante ombra; e ti chiamo, e immerso Nel sangue tuo ti veggo.... Allor mi prostro A te d'accanto, con le treccie sparse.... Le tue ferite io tergo.... ma più vivo Sgorga il sangue....

Obizzo.

Pietosa, amante donna, Tu se' il mio raggio in questa vita oscura! Appena io varco le mie soglie, un'aura Tranquilla mi circonda, ed acchetarsi I flutti io sento del pensier. La stessa Pace da te or mi viene; e già, lo veggo, Non son più quello.

Lucrezia.

Oh! da gran tempo, Obizzo,

Non mi parli così! dirti potessi Ciò ch'io soffersi!

Obizzo.

Che intendo? Sì trista

Mai non ti vidi e sì affannosa.

Lucresia.

Aprirti

Il cor mio non osava....

Ohizzo.

Or m'è palese Perchè meco tu suoli a prandt, a feste, Sempre restla venirne, e allor che i miei Disegni ascosi a te rivelo, e quando Di mia fama ti parlo, il viso inchini, E pensosa ti fai....

Lucresia.

Penso, e pavento....

Di che? Parla, Lucrezia.... Ohizzo.

Lucrezia (agitata).

Oh! non è vero!

Dimmi che non è ver.... dimmi che puoi Amarmi ancora.

Obizzo.

E dubbio n' hai?

Lucrezia.

Poss' io.

Povera madre, al mondo ignota, i vasti Sogni ardenti seguir di tua grandezza? Sul figlio nostro il guardo mio si posa, Perch'io non so che amar.

Obizzo.

Rampogna è forse?

T'offesi io mai? d'affetto e d'osservanza Non t'appagai, non ti resi superba?

Lucresia. È ver: ma quando in securtà tu esulti, Straziato il cor mio geme; nè scorgi La mestizia che sempre m'accompagna, E forse hai di me tedio. Oh! non t'accuso.... Che sono io mai? Sfiorita è mia bellezza; E nulla io sento in me che allettar deggia L'infaticato tuo spirto, Oh! perdona, Perdona, Obizzo! e di Lucrezia tua Non ti scordar.

Ohizzo.

Che dici? e lo potrei? Ma perchè sì mi guardi, e che sgomento È il tuo?...

Lucrezia.

M'odi.... E se mai, qui abbandonata All'insidia infernal che, sotto larva Di menzogna, s'aggira, agli occhi tuoi.... Fossi, un dì.... rea?

Ohizzo.

Che ascolto? A tai pensieri Tu, moglie e madre intemerata, puoi Volger l'alma?

Lucrezia.

In sè stessa, al proprio core, Scudo ha la donna? Credi tu che mai Al casto orecchio della tua consorte Voce non giunga, che le infiammi il viso? Forse talun che nomi amico, e siede Alle tue mense.... a cui la mano serri....

Obizzo.

Lucrezia, il tuo parlar tremendo senso Asconde.... E che dir vuoi?... Ma no: tu avversa Al più eletto, al miglior de' fidi miei Fosti sempre. Ben più che a te non sia, M'è noto Attilio.

Lucrezia.

Per il cielo! taci.

Egli stesso è che vien.

# Scena IV.

Lucrezia, Obizzo, Attilio.

Attilio.

Pria dell'usato, Vigil dritto d'amico a te mi guida: Severi avvisi io reco, Obizzo. E dove Madonna a me'l consenta, io dir vorrei

Ciò che leal debito impone.

Obizzo.

(L'odi,

Lucrezia? e ingiusta ancor sarai?) Sì, vieni: Io non ho fede, amico, a cui m'appoggi Fuor che alla tua.

Attilio.

Perchè sì parli? E quale Dubbio o pensier?...

Obizzo

(L'uom ch' io nomai fratello Non m' inganna, non mente:) Ecco la destra, Buon Attilio.

Lucrezia. Attilio (O cor mio, perchè sì tremi?)
Forte affetto e leal, saldo di quattro
Anni alla prova, credi tu che possa

Venir manco?

Obizzo.

No, parla.

Attilio.

Il vuoi?

Obizzo (a Lucrezia).

Qual fia

Vera e buona amistà, se tal la nostra Non estimi?

Attilio.

(Ond'è mai ch'ei sì favelli A la sua donna? Al sol vederla, io sento La mia fiamma addoppiarsi e il mio martiro.) Gravi cose accennasti. Or ben?

Obizzo. (

Tu riedi.

Obizzo, di Venezia; e fede hai posta Nelle caute parole de' togati Nostri tiranni. E non sai tu che dritto, Legge, ragion, difesa, omai non sono Che di menzogna un vil tessuto antico? Guai chi in sè non confidi!

Obizzo.

Il ver ragioni:

Tristi i mortali son, più tristo il tempo.

Lucrezia. Ma non è morta sulla terra ancora Ogni virtù. Chi all'uom s'affida troppo, Dio l'abbandona.

Attilio.

Pia voi siete e saggia, Gentil madonna; il vostro piè del basso Mondo non tocca mai la putrid'erba, Nomi ignoti ha per voi l'empio retaggio Di Sàtana che ancor nel mondo ha regno. Quindi verace a voi non par l'umana Nequizia, se la copra un manto aurato.

Lucresia. Pur non desìo questa fatal certezza
Della miseria nostra. Ma più a lungo
Deh! non tacete.... Qual novo periglio
All'Obizzo sovrasta..., al vostro amico?

Attilio. Delle nostre discordie esulta in sua

Delle nostre discordie esulta in sua Vil superbia il Senato; e mentre piaggia Degli Obizzi il gran nome, ammansa e copre Ma non spegne il furor delle nemiche Cittadine famiglie; e gli odii nostri Son la sua securtà.

Lucrezia.

Che dite?

Attilio (ad Obizzo).

Il sommo

Consiglio, e il Doge istesso — il ver non taccio — Memori son della possente alta, Onde gli Obizzi in ogni età giovâro La repubblica. Obblio non teme il duce Che un dì le bocche rapide di morte Costrusse, e lor diè nome; è il tuo gran zio: Tu stesso, e chi lo ignora? armate bande Di mille e mille conducesti in guerra Per la grandezza di Vinegia. E questa Padova, antica di virtù rettrice. E per te ornata, non potrebbe quasi Nomarsi tua?... Pur la patrizia, insana Codardia di chi regge i nostri fati, T'accarezza e ti pave; a fior di labbro Sorride, e dentro il core invida freme. Plauso e vanto n'avesti: ora ti cinge Il livido sospetto, e veglia sempre, Come infernal custode, a te d'intorno L'occhiuta ira dei Tre.

Obizzo.

Che dici?

Attilio.

Il vero.

Sai che del duce Niccolò Cappello Famigliar sempre io fui; per te, per sola D'amistade ragion, tenni le chiavi Del cor di lui.

Obizzo.

Forse, ei t'aperse?...

Attilio.

Gravi

Parole ei disse, che coprian più grave Intento. Ma, che più?... Pur or, vid'io Da la gondola sua, come da muto Ferètro, uscir dov'erma è più la riva....

Obizzo. Chi mai vedesti?

Lucresia. (Oh mia perduta pace!)

Attilio. Il Malipiero io vidi.

Obizzo.

Ei stesso?

Lucrezia. Amico

Ognor non ti si offerse il Malipiero? Perchè temer di lui?

Obizzo.

Non io lo temo.

Ma pur, grato d'Attilio al saggio avviso, Ripongo in cor ciò che l'amico aperse Dell'amico alla fe; propizio o infido, Non fia che neghi il Malipier venirne Al mio palagio. A lui m'affretto io stesso.

(Parte).

# Scena V.

## Attilio, Lucrezia.

Lucrezia. M'udite, Attilio. A che di questo austero Patrizio paventar?

Attilio.

Tutti il suo nome,

Nessun può dirvi il suo tremendo ufficio. Ma, se il muto rispetto ed il terrore Che il precede non mentono, esser dee Inquisitor.

Lucrezia.

Ma come, e perchè giunge Improvviso così?

Attilio.

Mistero: è questa
Del veneto Leon la possa arcana.
Se noto fosse là dove il destino
De' potenti e del popolo si cova,
Che l'Obizzo a destar nel suo periglio,
Sol una a me fuggia malcauta voce,
Pria di lui forse, a invincibil vendetta
Mi vedrei segno....

Lucrezia.

E il ver sarebbe?... Oh quale Iniqua rete ne ravvolge tutti! Ma deh! parlate senza vel, ne tema. Obizzo forse.... Ad ogni estremo pronta Son io.

Attilio.

(Donna fatal! la prima volta Quest'è ch'io ti contemplo a me dinanzi In supplichevol atto... Or la fugace Occasion s'afferri; essa non torna). A voi, nobil Lucrezia, aprir vorrei La mente e il cor....

Lucrezia.

Del mio consorte io chiedo.

Attilio.

Sì, di lui ragioniam. Già v'è palese
Che di Cosmo granduca alto ei proclama
L'alleanza e il favor. Ma quella muta
Sfinge, che detta fu " ragion di stato, "
Non soffre inciampo o norma. Alla Toscana
Nimica forse oggi è Venezia, quale
Fu da gran tempo: del mediceo scettro
Non paventò l'Adriaca donna mai;

Pur, d'ogni intorno i suoi nemici vede Moltiplicar; rugge in Candia la guerra Contra il feroce mussulman; qui tutto Fremito è d'armi. Quando a' nostri capi Sovrasta il nembo, e balenar già vedi, La folgore non tarda.

Lucrezia.

Oh! i vostri detti

Son quasi mortal punta all'alma mia.

Attilio. Non v'atterrite!

Lucresia. E qual pensiero è in voi?

E che avverrà?

Attilio. Voi cittadina siete

Di Venezia, voi donna d'un Obizzo,
E il domandate?... Ma perchè, signora,
Così vi miro pallida, e vi state
Tremando a riguardarmi? Oh l'uom felice
Per cui tremate! Io pur, ligio a sua sorte
Ed agli intenti suoi, veggo la scure
Che sul capo mi pende, io pur.... Che dico?
Solo io sono quaggiù. Vissi, sperai,
Arsi di nobil fiamma, e un core, un ciglio,

Quaggiù non v'ha che per me tremi o piagna.

Lucrezia. Che ascolto, Attilio? e quai segreti cela

Il vostro dir?

Attilio

Madonna, è tal segreto
Cui dal labbro strapparmi aspri martìri,
Quanti l'umana crudeltà ne seppe,
Non potriano giammai. Ma una parola
Vostra, una sola lagrima divina
Delle vostre pupille il gelo strugge
Ch'io qui dentro serbai.

Lucrezia.

Signor, quai detti?

Attilio. Oh lasciate che un' ora, un solo istante
Di mia sfruttata giovinezza io doni

All'assiduo pensier che mi governa; Si che dir possa: — Non indarno amai. — Null'altro chieggo.

Lucrezia.

Mai cosi turbato,

Attilio.

Nè sì misero in atto io vi scorgea....
Nè offuscò mai la vostra alma serena
Il dubbio che potesse in sulla terra
Passarvi accanto un infelice, e mille
Volte la morte invidiar che tronca
Ogni sventura, ogni desio?... Madonna,
Che fu, ch'è mai per me la vita? Io sento
Nel cor profondo una virtù che muore
Inutile, perduta. Il fatuo lume
Di gloria non cercai, l'orgoglio io sprezzo
Del guerriero, del saggio.... Altro pensiero
È mia fede.

Lucrezia.

Signor, chi vi diè 'l dritto
Di favellarmi questi sensi ardenti?
Nulla a voi chiesi.... Or se il compianto mio
Destate....

Attilio.

Lucrezia! il tuo compianto?

Non sai che a me funesto è il dì che nasce,
L'aura ch'io bevo, e maledetto il sole,
Come a Cain che l' Eterno fuggiva?
Lento, immortal supplicio è questo foco
Che mi consuma e col mio sangue scorre
In ogni vena; odio me stesso, e l'ora
In chè il mio cor s'aperse alla più stolta
D'ogni umana speranza. Io non invoco
Pace; ma nel furore ond'ardo sempre
Sento la vita; e colpevole io vivo,
Nè rimorso, ma gioia èmmi la colpa;
E il delitto io respiro.

Lucrezia.

A tanto oltraggio

Serbata io son? Lasciatemi.

Attilio.

Io mi tacqui

Già troppo a lungo. Or tutto dirti giuro.

Lucrezia. Non più !... Delirio è il vostro!

Attilio.

È vero. è vero.

### SCENA VI.

Lucrezia, Attilio, Fernando: poi Obizzo, Malipiero, Eustazio.

Attilio.

Morir vorrei, pria di recarvi oltraggio. Madonna!... Fu delirio; e voi medesma Il diceste pur or.... Deh l'obbliate!

Entrano Obizzo, Malipiero, Eustazio.

Lucresia. (Che fo? che penso?... O mia virtu, mi reggi).

· Ohizzo.

Lucrezia, i preghi miei cortese accolse Il nobil Malipiero: ospite ei viene

Degli Obizzi alle case.

Malipiero.

A voi sien grazie

Madonna, che d'onor, di cortesia

Sedete in cima.

Lucresia

(E simular poss' io?)

Obizzo.

Vieni, o forte garzon. (Ad Eustazio)

Fu la sua mano

Nobile Malipier, che dal mio petto Sviò il ferro omicida. Occulto in pria Si tenne; or lo conobbi, e dêi tu stessa, Lucrezia, ravvisarlo.... Eustazio ha nome.

Lucresia. Che? Di Livia il german?

Eustazio.

Di quella. Ed ora

Sola chieggo mercè che non vi piaccia

Dimenticar per sempre un'infelice: Ella, per me, ve n' prega.

Malipiero.

E che sventura

La incolse?

Eustazio.

Perdonate, alto signore: Iddio sol vede i nostri mali; Ei solo Ne può far la vendetta: è incontro ad essi Muta, impossente ogni vendetta umana.

Malipiero. Tal sia: pur giova di scrutarne l'orme.

(E qui venirne osa l'audace? e il guardo Attilio. In me vibrando disfidarmi ancora?

Eustazio (s'avvicina ad Attilio).

(Tenni mia fede; e il terzo dì già fugge. Verrai?)

Attilio.

(Ti scosta; e il giuro tuo ricorda). Lucrezia. (Oh! qual lampo del ver? Questo terrore, E la misera Livia, e il fisso, atroce Sguardo d'Eustazio che da lui non parte.... Esser può mai?...)

Attilio.

Tu scorgi, Obizzo, a quanti Perigli è segno la grandezza. Or cedi, Cedi al senno che impera e il fren costringe Della civil baldanza.

Malipiero.

Ei saggio dice.

Venezia tutta gentiluom valente. Sere Attilio, vi noma. Or ben, l'udite Marchese Obizzo: le contese e l'empia Fraterna nimistà cessate; e spento Sia fra gli Oddi e gli Obizzi ogni rancore. Così il doge Valier per me v'impone.

### ATTO TERZO.

Padova, Casa della Livia.

#### SCENA I.

#### LIVIA.

Livia Oggi è un anno... innocente e lieta ancora Io qui vivea, qui di mia madre al fianco. Ei venne; ed io, stolta! il mio cor gli diedi. Come l'avesse destinato Iddio Di mia vita compagno. Ed or.... deserta, Vituperata, invan mi pento e piango Nella miseria mia. - Tristo comincia Un altro dì, nè ponno i miei pensieri Mutarsi mai. Deh se almeno il dolore A follia mi traesse, e la memoria Io perdessi per sempre!... Inoperoso Sta l'aspo mio, nè più son queste mani Bastanti al pane d'ogni dì.... Che importa? Meglio è morir. - Morire? E allor, mia madre Mi rivedrà, maledirà in eterno La figlia sua! No, Dio mai non si scorda. E il fratel mio?... Mai più di suora il nome Darmi ei non vuole: ei torna, e qui s'asside; Mi riguarda terribile, e sta muto, E neppur mi rampogna!... O ciel! non basta Tanto soffrire alla mia colpa?... Eustazio!

### SCENA II.

## EUSTAZIO, LIVIA.

Eustasio. Livia, sovvienti il dì che fu l'estremo

Del padre mio, quand'ei chiamonne entrambi

Al suo letto di morte?

Livia. O mio fratello!

Perchè il chiedi? perchè questa risvegli

Memoria di dolor, la prima volta,

Dopo tre lunghi dì, che meco il labbro

Disserri?

Eustasio. In pria rispondi: quell'istante, E la suprema ti sovvien del vecchio Sacra parola?

Livia. Oh potess' io scordarla!...

Parmi udirla tuttora, e mi ripete

La mia condanna.

Eustazio. E il dì, che tu cercavi
D'un infame signor l'abbracciamento,
Non l'hai dimenticata?... Con le incerte
Pupille fise a la seconda vita:

" Verranno — il veglio allor parlò — verranno
Per voi giorni di questo assai più amari. "
Ma segui tu! ripetimi tu stessa
Cio ch' ei dicea.

Livia. Come il potrò?

Eustario. Lo dèi.

Che disse ancor?

Livia. "La tua prodezza, o figlio,
Gloria fia dell'umil paterno nome.... ,

Eustasio. E fiorente corona in sulla mia
Fossa, o figlia, sarà la verginale
Onestà tua , — Sì, tale ei disse. Or bene,
Livia, che festi tu?

Livia.

La mia vergogna
Perchè sì mi rinfacci? Ahimè! che oltraggio
Feci del padre al nome, e la sua polve
Ho maledetta!...

Eustazio.

È ver, l'hai maledetta.

Nè tutto è ancor: poichè sola fu in terra,

Colei che in grembo ci portò, morìa;

Pure, amandoti ancor morìa: la mesta

Ti vedeva languir; ma l'amor tuo,

Ma la tua colpa indovinar non seppe.

Lunge io m'era; su' campi gloriosi

Il giuro dato al genitor morente

Io compìa.... Deh caduto io fossi in guerra,

Pria che tornarne al tetto ahi! non più nostro,

Ove nessuno ad incontrarmi corse;

Ove un pianto m'accolse, e te trovai

Vituperata!

Livia.

Eustazio!' ogni tua voce È punta che m'uccide: eppure, al giusto Imprecar tuo vò pria chinar la fronte, Che muto e minaccioso a me dinanzi Vederti, come di mio padre l'ombra. Sì, tutta l'ira del tuo cor riversa Sopra di me; forse avverrà che poi Vi gema un resto di pietà.

Eustazio

Infelice!

Pietà da me tu aspetti? Non l'avrai. Per te morir poss'io; non perdonarti, Non obbliar....

Livia.

Morire? A che ripeti

Ognor questa parola?

Eustazio.

È la mia sorte,

Ov' io non giunga a vendicarti.

Livia.

Or tutto

Io so; al feroce e inutile proposto Rinunziar non volesti.

Eustazio.

Sì! Feroce,

Non inutile. Anch' io perch' ei t'avvinse Il so! l'infamia tua coprir doveva Altro delitto. Oh avesse alla vendetta L'uom rinvenuta una ragion più cruda Di quella che a me resta!... — Oggi, io l'attendo.

Livia. Chi mai?

Eustazio.

L'assassin tuo.

Livia.

Ciel! tu l'attendi In queste mura? Pria ch'io qui'l rivegga,

Ah no! m'ascolta.

Te ne scongiuro, fratel mio! m'uccidi.

Eustazio. Ei di venir giurò: restar per sempre Oui, l'uno o l'altro deve.

Medita l'assassinio !...

Livia.

Eustazio, in nome della madre nostra, In nome dell' Eterno, che tu puoi Pregare ancor, perchè sei giusto e buono! Perduta è Livia, sua mente vacilla E s'attien la sua vita a un debil filo. Oh lasciala morir.... Non far cimento De' giorni tuoi.... Va, cancella dal core Anche il ricordo ch'ella sia vissuta! Parti, ritorna alla famosa riva, Ove pugnar tu puoi per una fede Ch'è santa e pura ognor, la patria! Lascia Che insieme al pondo della colpa mia Io non porti, morendo, anco il delitto A cui t'appresti.... Sì, perchè il tuo spirto

Eustazio.

O sciagurata!

Che sai tu? Forse vuoi quell'uom far salvo?

Forse ancor l'ami?... Se tal fosse, il mio Pugnal....

Livia

Nè l'amo, nè l'amai, lo giuro! (s'inginocchia) Ma deh! m'ascolta.... Disperata io vivo: Tu non puoi perdonarmi; e Dio no 'l vuole. Finisci il mio tormento e la mia vita. Un colpo basta.... Ov'è il tuo ferro?...

## SCENA III.

Lucrezia, con un'ancella, Livia, Eustazio,

Lucresia

O Livia!

Eustazio. Voi, signora?

Per me?

Livia.

Voi stessa? E viva è dunque Sulla terra e nel ciel pietade alcuna

Lucrezia.

Così nel tuo dolor prostrata, O misera fanciulla, io ti riveggo?... Sorgi, ti riconforta.

Livia.

Oh perchè mai Non m'obbliaste?... A voi dinanzi io tremo.

Lucrezia. M'odi. Al mio core ogni infelice ha dritto. Ch'eri infelice da gran tempo il seppi; Ed ho per te pregato e pianto.

Livia.

Oh quali

Voci ignote finor dell'alma mia Al rimorso!

Lucresia

Talvolta alla sventura Importuno è il compianto. Eustazio, il prode Che al mio consorte del suo cor fè scudo. Pur ieri mi svelò che il rivedermi Non ti sarìa penoso: ed io qui venni.

Eustasio. Così non fosse troppo tardo il vostro Venir, madonna!

Lucrezia.

Che dì tu?

Fratello!

Livia.

Eri tu dunque?... Tal non mi credevi D'ogni mercè caduta?

Eustazio.

È vano adesso
L'interrogarmi. Più non dee mutarsi
La tua sorte e la mia. (Ma, se in quest'ora
Il mio nemico qui apparisse?... Or come
Fargli inciampo io potrei? Tutto è a me noto:
Ma nulla forse ancor teme e sospetta

La magnanima donna....)

Lucrezia.

Alcun funesto
Segreto, o giovin, tu m'ascondi. E degna
Non m'estimi ch' io 'l sappia? (all'ancella)
Oh va, mi lascia,

Lucia.

(L'ancella parte: a Livia ed Eustazio).

Nè favellarmi ora volete, Come alla madre vostra?

Eustazio (da sè).

(Ella, per fermo,

Di tutto è ignara: e come il vero aprirle?)

Livia.

Troppo misera e rea, dopo ch'io stessa L'ho invocata, or vorrei fuggir la santa Vostra presenza.

Eustazio.

O nobil donna, a questa
Abbietta creatura usate or voi
Quella pietà che d'un fratello in core
Si fè per sempre muta. Umil vi chiedo
Licenza. (L'uom cui mia vendetta segue
Da queste mura sviar deggio, estremo
Scampo di peggior danno. Io solo, io voglio

Di tutti i suoi delitti, e di sua vita Torgli la soma) (parte).

## SCENA IV.

#### LIVIA & LUCREZIA.

Lucresia.

E perchè tremi, o Livia, Quand'io t'abbraccio, ti sollevo e al mio Sen ti stringo?... Se all'occhio dell' Eterno Colpa non v'è sì rea ch' Ei non perdoni, Potrà il core mortal qualche compianto A un'altro core rifiutar, che batte Com'esso, e soffre? Nel dolor tu vivi, Ed a chi piange e spera in sulla terra Io credei sempre.

Livia.

Dio vi manda; e questa Dolce pietà che per la prima volta Dal dì fatal della mia colpa, all'alma Mi parla, Ei solo, Ei solo a voi l'ispira. Tal m'avria forse favellato anch'essa La madre mia! Non lo credete voi? Lucrezia. Sì, misera, lo credo.

Livia.

Oh! dite ancora Che tal vostra pietà non mente, e quella Voce d'amore e di perdon mi suoni Dal vostro labbro ancor.

Lucrezia.

Così ti renda Iddio mercè, com'è verace il mesto Affetto che mi guida al tuo conforto: Però che infino a questo dì non valse Il pianger tuo...

Livia.

No! no! quasi di piombo Roventi goccie ricadean sul core

Le mie lagrime; in terra io più non vidi Speme od asil che il vituperio mio. Qui, deserta io vagava; e di lontano Veniano a me le note allegre voci Delle compagne che, innocenti ancora, Passavan per la via, cantando i dolci Canti d'un dì; poi, come a queste mura Eran d'appresso, un sussurrar confuso Sorgeva; e rotta la canzon finia. Ahi! perduta per sempre! E maggior pena Oggi mi è posta, rivederlo!

Lucresia.

Livia

Rivederlo, dicesti?... E quale, a fronte Della vittima sua, cagione il guida? Molto io ben so de' mali tuoi, non tutto. Ma parla, versa nel mio core il tuo... Forse ogni fè non t'è rapita; e ancora V'è un angolo del ciel per te sereno.

Livia. Lucrezia. E credere e sperar poss'io?

Nel primo

Ardor degli anni, alla prima menzogna Tu desti fede: ed or, tutta hai gustata Del pianger l'amarezza. E così rea, Qual tu confessi, non sei forse innanzi Al Dio che amò, perdonò sempre, e rese Il bacio all'uom che lo tradiva: un solo Sospir tutta rinvergina una vita Di colpe... Oh! spera, spera!

Livia,

Poi che in questo

Freddo mio core il balsamo spargete Della fede immortal, voi benedetta! Se punito in eterno il fallo mio Esser deve, in eterno il ricordarmi D'ogni vostra parola a me fia raggio Del ciel perduto.

Lucresia.

lo pur di consolarti,
D'udirti, e sostener, nutrendo il tuo,
Lo stanco mio coraggio, oggi in me sento
Necessità.... Funesti, amari giorni
Nascon per tutti; una cosa sì santa
È la virtù, che di smarrirne l'orma
Il dubbio sol ci desta in ogni vena
Della colpa il ribrezzo. Ma perdona:
Di te parlar degg'io; per te qui venni.
Piangiamo insieme, se lo vuoi.... M'ispiri
Dio quel consiglio che il tuo cor penètri.
Livia! non hai più madre, e a nullo ancora
Tu apristi, il credo e il so, ciò che ti rode
La vita....

Livia.

No, giammai! Come il potea? Allor ch'Eustazio, il fratel mio, nel cieco Furor che l'arse, mi strappò dal labbro Il mio peccato, non l'esoso nome Di colui che m'avvinse e rea mi fece, Io l'Eterno invocai, perchè in quel punto Morta cadessi.... Ed ora....

Lucrezia.

Or, dèi nomarlo.

Per l'amor di tua madre io te lo chiedo.

Quel che bramo per te, quel ch'io far debba,

Non so: ma se il mio spirto aver può pace,

Render pace e speranza ad un'altr'alma

M'è forza; e fia la tua.

Livia.

Deh! che chiedete?

Lucrezia. Tutto udir ciò che fu.

Livia.

Ridir poss' io

A voi così secura e intemerata Nella materna dignità serena, A voi, che un tempo sull'onesta via Foste a me guida, e mai non albergaste Nella pura alma un sol pensier non puro. A voi poss'io ridir la mia vergogna? No, no, giammai. Quel nome che il mio labbro Più non profferse, ma che innanzi in lettre Di fiamma ognor mi veggo, a Dio soltanto Fia che'l ripeta nel gran dì supremo: Non me'l chiedete or voi!

Lucresia.

Perchè? hen sento Che a te crudele è il mio dimando; pure, Per quel ben ch'io t'invoco, è forza, o Livia....

Livia.

No! darmi pace voi volete: ed io A voi posso rapirla.

Lucrezia.

A me? che ascolto? Quel che favelli tu non sai... la pace Rapirmi?... È il duolo che tua mente appanna. Perchè, dicesti....

Livia.

Perchè l'uom che un giorno Tale mi fè, voi lo nomate amico.

Lucrezia. Dio del ciel! che svelasti? E i detti tuoi Compresi io ben? Qual fu narrato, adunque Non un'ignoto venturier ti vinse, Non ei nel pianto ti lasciò deserta, Non egli?... Oh'non è ver! possibil cosa Ciò che parli non è.... La tua ragione, Tu stessa il temi, già vacilla.... O inganno A studio tu mi fai.

Livia.

Lo dissi; è vero.

Lucrezia. Colui che ti perdea....

Livia.

Forse stamane Con cortesia di cavalier baciava Quella destra, o madonna, ch'ora io bagno Delle lagrime mie (inginocchiandosi).

Lucresia.

Cielo! il suo nome, Il nome suo! Per quel Dio che ci vede, Oh parla, parla.

Livia.

Chi m'asconde a lui?
Perdono.... Oh lo vedete, ei stesso, ei viene.
(Coprendosi il volto).

#### SCENA V.

LIVIA, LUCREZIA, ATTILIO.

Lucrezia. Attilio!

Attilio. (Oh qual cimento!) In queste mura Lucrezia degli Obizzi?

Lucrezia.

A che voi stesso

Qui venite?

Livia.

Pieta! Da me, o signora, Non vi scostate.... È troppo atroce pena! Chi mi fè un'empia, a calpestarmi or venne.

Attilio.

Che mai ragiona?

Lucrezia.

Non l'udite forse?
È la vittima vostra, è l'innocente
Da voi perduta.... Or non vedete come
Misera ell'è, come già langue e muore?
La sua vita fia tronca in sul mattino:
Poi ch'essa pianse da quel dì che pria
Vi conobbe; e per piangere ch'or faccia,
Non fia che torni alla speranza.

Livia.

Oh cielo.

Reggimi!

Attilio.

Attilio, o virtuosa donna, A voi sola fra tutti umìl si piega E amare voci accetta, e reo dinanzi A voi si dice; nè ha respir che vaglia Per sua mercè.... Così quella sì ardente Luce del viver mio che sempre chiesi, Deserto non m'avesse!

Lucrezia.

Or l'assentite?

Nè vi riscote il contemplar qual fine Ha l'opra vostra? E la virtù suprema, Il rimorso....

Attilio.

Signora, in me rimorso?

E di chè mai? Se un dì, nell'abbandono
Di folle brama giovanil, m'avvolse
Fugace voluttà; se un fior per via
Io coglieva....

Lucresia.

Oh! che dite?

Livia.

All'onta aggiugni

Lo scherno.... Ben mi sta, ch'io stessa un giorno Sognai....

Lucrezia.

ļ.,

Miseral e chè?

Livia (vaneggiando).

No 'l so. Nell'alta

Notte talora un sopor lieve, stanca
Del pianger lungo, m'invade; ogni larva
Si dilegua a me intorno, e allor mi pare
Meste per l'aëre udir voci obbliate,
E folgorar da lunge un casto albore
D'ignota region.... Tal io sognava
Fanciulla, nella povera mia cuna,
Quando rediano gli angioli, e di pace
Era il mio sogno. — Il tempio s'apre, un grave
Cantico al suon dell'organo festivo
Si mesce.... in bianca vesta, al pie' di Dio
Inginocchiata, di ripeter parmi
La prece che mia madre un di m'apprese....

Lucrezia. Infelice! oh mirate! Ov'ella sia

Non sa, ma guarda con mute pupille,

E a fatica si regge. ..

Attilio.

Attilio.

A tal non io

L'ho sospinta.

Livia (vaneggiando). Oh mia madre! Alfin ritorni?...

Qh! conducimi teco; io sarò lieta

Se diranno " Ella è morta il giorno istesso

Che sua madre morì: posan vicino

Nel terren santo "O madre mia! mi salva!...

(Cade).

Lucrezia. Essa vien manco.... Ah no! batte il suo core....
Questo è il letargo del soverchio affanno.
Pietà del cielo a' suoi dolori, e al vostro
Insultar la sottragge.

Attilio.

Il ciel che n'ode,

E voi ne attesto, della sua sciagura

Reo non son.... Mai non feci a questa donna

Promessa; ella a me venne, e quando in braccio

A me gittossi, io non l'amava....

Lucresia. E osate?...

Attilio. L'amor, l'impeto mio, la mia virtude Sprezzata io vidi da colei che sola Sollevarmi potea, nella diserta Abbiezion di natura.... Essa potea Farmi a lei pari, e d'emular capace I grandi eroi che fûro; ma parola Non disse, non comprese il mio martiro, O lo schernì.

Lucrezia. Che sento? Ed in tal'ora,
Mentre morte contende alla follia
Una infelice....

Oso dir tutto. Omai Volge il quint'anno che mi sta sepolto Il ver qui dentro. Tu, superba donna, Tu colpevol mi festi: io non vedea Che te sola, dell'aër che ti circonda Io vivea, non chiedendo che un tuo detto, Uno sguardo, un sospir.... Tu li negasti. Ma all'uom che ad amar nacque, e un giorno almeno Vuole amar fortemente, altro non resta Che l'amore, o il delitto.

Lucrezia.

Ah no! cessate!...

Cieca insania quest'è!

Attilio.

Tu il credi? Allora
Non m'hai creduto; allor non mi volesti
Innocente; colpevole or mi vedi,
E per te. Se costei tradita muore,
Che mi cal? se mi amò, se per amarmi
A follia venne, che mi cal? Del pari
Non t'amava io, del par non hai tu stessa
Maledetta la forte anima mia,
O donna!

Lucresia.

Mi lasciate! Il mio terrore Non mi fa scudo a tal demenza? Aperto Veggo quel ch' io non seppi, e pur temei, Nè abbastanza temei. Tacqui; ora il cielo M'alti.... Per pietà! non m'offendete; La sciagura ne preme, e Dio minaccia Il suo giudizio!

Attilio.

Dio ?...

Lucresia.

Vedete, al vostro Piè, quest'oppressa per voi qui morente: Nè il cor vi tocca? nè più vale il nome Di lui che amico ancor v'appella, e v'offre La sua man generosa?

Attilio.

Oh ciel! L'Obizzo?

A che il nomasti? a che quest'uom fatale Susciti or qui fra noi?...

Lucrezia.

Di lui tremate!

Nè senno, nè virtù nel cor vi parla? Io son madre innocente, e a morir pronta.

Attilio. Non finite.... Tal hanno i detti vostri
Malla, che a voi dinanzi io già mi sento
Qual timido fanciul. Quel ch'io far debba,
Imponete.

Lucresia. Non ora.... Ella si desta.

Deh! che non oda, non vi vegga.... Il vostro
Sguardo l'uccide.

Attilio. Qui lasciarvi?

Lucrezia, quella sola ch' or vi legge

Dell'alma in fondo, e secura a voi parla, E non vi teme.

Livia (ridestandosi). Dove fuggo? — Oh misera!

Chè alla vita mi rende? E perchè batti,

Mio cor?

Lucrezia (ad Attilio). Non più: partite.

Attilio. Io v'obbedisco.

Ma, quello ch'uom non seppe, a voi fia noto.

E giuro che se un detto in pria vi fugge,

Adultera v'accuso, e me nomando Colpevole, al piè vostro indi m'uccido (parte).

## Scena VI.

LIVIA, LUCREZIA; poi alcuni Fanti del Vicario.

Livia. Lassa! Che fu? Chi mi richiama al mio Patir? Voi sì pietosa....

Lucresia. Ah taci! e al cielo T'accomanda.

Livia. Egli è vano: ad ogni prece Chiuso è il mio labbro, e muto il cor, Lucrezia.

Che dici?

Sventurata! Non sai che Dio soltanto Non abbandona?... Meco vieni, insieme Lo pregheremo; anch'io chiedergli deggio Quella virtù, che per lui solo è viva; Ch'Ei ne conduca entrambe.

Livia.

Ah sì! vi seguo:

La vostra via quella è del cielo (partono).

Entrano due FANTI del Vicario.

1º Fante.

Dite.

È qui?

2º Fante.

È qui, per certo: a fallir traccia Non son uso.

1º Fante.

Ma, voi....

2º Fante.

Dire, anzi l'ora,

Nessun dee quel che fa. Gelosi e muti Esser dobbiam, come la fredda nostra Lama, a' nemici di Venezia in core. (Si pongono in agguato).

Scena VII.

Eustazio, Attilio.

Attilio.

Io non ti fuggo; d'attener mi tarda Ogni promessa; e più s'ell'è di sangue.

Eustazio. Or, soli siamo.

Attilio.

Ma perchè cotanto

T'ostini a trarmi qui?

Eustazio.

Fu questo il loco

Del tuo delitto testimone; il sia Pur dell'ammenda.

Attilio.

Ammenda? E che presumi?

Eustazio. Tu non avesti una sorella, orgoglio

E speme di tua casa. Io l'ebbi. Al nome Di lei, puro, innocente, uguale al mio, Scudo non era che il fraterno petto: Or solo in terra io son, tu m'hai rapito Gioia ed onore: la memoria santa Contaminasti della madre mia. E demente n'esulti. Dell'erranti Gondole in sen molle giacendo, all' ora D'amor piena per voi, quando il sol cade. Plauso ti fanno i vanitosi amici. De' quai più grande è la viltà che il nome: E tu forse, in passando, a lor ripeti Le tue folli venture. Or ti sovvenga Che fu il tuo genitore, al par del mio, Uom di guerra; e se ancor sola una stilla A te riman dentro le infette vene Del sangue suo, non arretrarti. Io giuro, Come giurai sulla materna fossa, La tua morte o la mia.

Attilio.

Concessi a vani Garriti un facil varco. Or m'odi. Un solo Rapido accento, un cenno mio potea Troncar l'ira proterva onde m'assali. E seppellir per sempre i tuoi disdegni, E la vendetta. No'l fec'io. Puoi dirmi Onde in me tal consiglio?

Eustazio.

Ignorai sempre De' codardi le vie; so che non basta A tale fiamma che mi strugge, il tuo Sangue; e n'ho sete.

Attilio.

Mal per te, che corri Cieco al tuo fato incontro. Io non ricuso Darti ragion col ferro; e se qui venni.

Solo e securo di tua fè, soverchia Prova d'onor non ti recai?

Eustazio.

Che asconde

Il tuo parlar?

Attilio.

Perchè t'ingiunsi il patto
Che il terzo sol cadesse in sulla nostra
Dissida? Miglior senno il tuo feroce
Desio temprar potea: ma tu d'insana
Furia ognor t'alimenti. Or dì; che attendi,
Ove l'ignobil ferro tuo si tinga
D'un gentiluom nel sangue?

Eustasio.

Il so: la scure.

Attilio. E vinto o vincitor, qual fia la sorte Di quella?... Io la rividi.

Eustazio.

Tu?

Attilio.

Infelice!

Eustasio. Oh! ben più infame che crudel, tu stesso La compiangi?

Attilio.

Non sol, ma di salvarla
T'apro la via. Nella pugnace terra
Subalpina, commossi in varia mischia,
Fremon l'Ispano e il Franco; e di Casale
Sotto le mura ancor non posan l'armi.
Or te n'assenno: con la suora tua
Padova fuggi; di miglior destino
Mallevador ti sono io stesso.

Eustazio.

E. vuoi?...

Attilio.

La sola ammenda offrirti che alle vostre Sciagure emmi concessa.

Eustazio.

A me tu l'offri? -

Io nel cor ti penetro; e veggo il cupo Pensier che t'arde.... Il delitto respiri; Ma consumarlo non potrai! M'ascolta. (Il dirò? Livia, oh troppo io t'amo ancora!) Se quell'una che porta il nome mio, L'acconsenta, no 'l so: ma tu qui giura Di nomarla tua donna in faccia a Dio: Poi meco ella verrà; nè fia che in terra Più ti rivegga.

Attilio.

Che dì tu? Qual novo

Delirio è il tuo?...

Eustazio.

Giura.

Attilio.

No; folle! Attilio

Dar suo nome a una druda?

Eustazio.

E tu l'oltraggi?

Non più! Muori, assassin di mia sorella! (vuol ferirlo).

Attilio. Traditor, non ti temo!

(Lo disarma: accorrono i fanti del Vicario).

Or l'hai voluto.

Or fra il nobile offeso e l'omicida, Arbitra sia la legge.

Eustazio.

Sì, vincesti:

Ed io, stolto! credea vivo un rimorso D'onor, nel lezzo dell'anima tua. Se non di me, di te medesmo or trema! La ragion d'ogni oppresso è in man di Dio.

(I due fanti trascinano con loro Eustazio).

Attilio.

Va, sfoga l'ire. La stanza a cui movi È profonda, senz'eco, e il mar la copre. (Parte).

SCENA VIII.

LIVIA.

Livia.

Che fu? Che vidi?... Eustazio, o fratel mio, Non lasciarmi così! Chi mi ti toglie? Vuota è per me la terra... O madre, almeno Teco m'accogli nel freddo tuo letto: Apri le braccia alla tua figlia.... morta. (Cade svenuta)

## ATTO QUARTO.

La scena è nel giardino della Villa degli Obizzi, nelle vicinanze di Padova, della il Cataio. È il tramonto.

#### SCENA L

OBIZZO, MALIPIERO, CAPPELLO.

Cappello. Nè avrà mai pace la città partita?

Obisso. No. Quest'antica d'ogni nostro danno
Radice, cui fraterno sangue nutre
Dite, chi può sterparla?

Malipiero.

Chi? voi stessi.

La discordia civil che mai non resta, L'un contro l'altro più v'attizza; invano Del rigor la minaccia alla clemenza Longanime s'aggiunse: eterna pare Necessità l'odio che ognor vi mena A sì nefanda guerra.

Cappello.

E quante volte

Il dritto non frangeste, e la giurata
Fede? Venezia ancor, quale un di Roma,
Perdona a' vinti, ed i superbi atterra:
Ma di sue leggi nel senno, e nell'alta
Ragion di stato, occhio non v'è che ardisca
Penetrar.... Dove miri il detto mio
Ben può scorger l'Obizzo.

Obizzo.

Altera troppo

Di sua gloria, invanisce la famosa Donna delle Lagune; e obblia.... se pure Rammentarlo qui ardisco.... Malipiero.

E che? non teme

Voce del ver la libera regina.

Obizzo.

Obblia, dir volli, che nascente appena Sul limo delle cento isole sue, Volse a Padova il guardo, e quinci attese Di sue leggi il respiro.

Malipiero.

Ed or, presumi
L'umil principio interrogar di nostra
Grandezza? e credi tu che del passato
Quella vana eco, che si noma dritto,
Nel futuro sorviva, entro la muta
Polve delle ruine? Altra virtude,
Fuor che la sua, quando levò la testa,
Il Leon non sentia: Padova cadde,
Quando dal mar Venezia mise il primo
Grido di libertà. Ma vano è il vostro
Rimpianger glorie spente, e gir superbi
Di assurdi dritti che non fur mai vivi.

Obizzo.

Non io pretesi il grave ordin vetusto Scompigliar delle leggi; e la mia fronte Si chinò sempre al tenebroso senno Che ci governa.

Malipiero.

Come parli, Obizzo?

Non sai che ognor nella giustizia nostra,
Anzi che tuoni, il fulmin cade? A tutti
La legge impera, e chi la man vi stende
È traditor. Quel di che sul verone
Un de' dieci comparve, il mozzo capo
D'un Doge alto levando e il ferro ignudo,
Gridò: "Così del traditor giustizia
È fatta! \_

Obizzo.

Spesso, cui soverchio suoni Quel santo nome in sulle labbra, è muta Nel profondo la fè che d'esso muove. Ma non più! S' io parlai perchè più larga Ragion s'aprisse ne' consigli al voto De la nobil provincia, onde s' ingemma Di Venezia il gran manto, era per forte Amor di patria che mi scalda e a' vostri Fati m'avvince. Splende ancor nel lido Oriental la nostra stella; pure, Così mentir mi faccia il cielo! io veggo La sua luce affiocarsi, e treman l'armi De' capitani in pugno; allora io cerco, Con quel cauto timor che a tempo sganna, I mal noti nemici; e in mezzo a noi I peggiori conosco.

Malipiero.

A voi non lece Questo sinistro interrogar gli eventi,

E dirvi amico della patria.

Obizzo.

È vero.

Chi non la piaggia, o non l'addorma, è detto Mentitor disonesto. Or, se già il tetro Susurro della invidia, e l'omicida Pugnale io disfidai, non temo i muti Arbitri della legge.

Cappello.

Omai, da lunga Stagion, l'Obizzo d'ogni legge e d'ogni Uso censor si fa: ma qui non sono Ragion di maggior vanto a' cittadini I terren' pingui e l'oro.

Malipiero.

In ozïosi

Parlari il tempo non gettiam, che vola: Me Venezia tra poco attende; e l'opra Compir mi giova a che rimasi.

Cappello.

Udiste,

Buon Malipier, che vani uscieno i miei Consigli e i vostri. A me il Descalzo venne, E con le sue recò promesse amiche Pur del Ramusio; solo avverso ancora L'Oddo tiensi in disparte, e dar rifiuta Arra di pace.

Malipiero.

Anch'ei rifiuta? E legge Di qui venir non gli faceste?

Il vostro

Cappello.

Desio gli apersi; ei riguardommi, e nulla Rispose. Pur verrà; chè al solo nome Di Malipiero, impallidir lo vidi.

Malipiero. Qui dunque?...

Cappello.

Cedete a tempo. A generoso spirto
Son tosco l'ire de' fratelli; e quando
Il prence dello stato a voi preghiere
Manda, e con lui vi dan mite consiglio
I magistrati cittadini, e quanti
Amici numerate in queste mura,
E pria di tutti l'onoranda e pia
Lucrezia vostra....

Obizzo.

Anch'essa? a che nomate, Fra gli odii nostri, fra i pugnali e i brandi, L'incomparabil donna? Ella, nel duro Secol che varca il mezzo e ne travolge, È stella che nel ciel più alto splende Eternamente pura, mentre il turbo Al disotto s'accampa. Oh! la sua voce Che ognor di fede, di perdon ragiona E di Dio, la sua voce ha tal virtude, Quando il tedio dell'ira mi consuma, Che il violento cor s'accheta, e cade Il voler mio.

Cappello.

Così dunque ella stessa

Favelli oggi per noi. La virtuosa Donna s'avanza.

#### SCENA II.

I precedenti; Lucrezia, poi Attilio, Oddo, Ramusio ed altri Nobili.

Malipiero.

Chi mai vide in terra Bellezza ed onestà sì ben congiunte Come in quest'una? Crëatura è dessa Veracemente eletta.

Obizzo.

O donna mia
Sol ch'io ti vegga, e miglior di me stesso
M'estimo. A che ne vieni, o mia Lucrezia?

Cappello. S'ella temprar no 'l sa, chi fia che vinca Questo superbo, irrequieto core?

Lucresia. Perch'io qui venga? E il chiedi tu? Non sai
Che moglie e madre io sono, e che il cor nostro
Non è con noi, ma sempre alberga e vive
Là dove il nostro amor respira? Io seguo,
Pur non veduta, ogni tuo passo; e lieta
Mi sento o mesta, bench'io lui non vegga,
Come più lieto o mesto è il mio consorte.
Tali noi siam: nè voi, dalle superbe
Cure travolti, ve'l sapete. Oh! spesso
Ne costringe al terror d'ignoti mali
Un'angoscia ineffabile, un ascoso
Presentimento; e là, dove il consorte,
Là dove il figlio non ci attende, allora
Voliam, di tutto immenuori....

Cappello.

Venite,

Illustre donna! E quale è de' fanciulli Il tripudio che tutto allegrar puote A lor d'intorno, una parola vostra Sperda dell'ira ogni consiglio.

Obizzo.

Or come

Nota a te fu, Lucrezia, l'incresciosa Cagion che qui n'accolse?

Lucrezia.

Il mio cor muto

Stimi alla guerra che sì offende il tuo? Ch'amo e che madre io son, tu il sai.... Nè vedi Che tutta è la mia vita amar, temere?

Obizzo. Lucrezia. Qual nuovo affetto in te ragiona?

Ah lascia

Ch'io ti parli, che t'apra il cor tremante. Noi, donne frali, allor che amiam, beate Siamo anco in braccio alla sventura; come Arbore solitario che improvviso, Nella bruma invernal, tutto coverto Di fior si vegga.

Obizzo.

Perchè ognor vicina

Non mi sei? quel tuo sguardo ad obbliata Virtude mi ritorna.

Cappello.

Egli è commosso....

Malipiero. L'occasion s'afferri. (E poi ch'è forza

Dar fine a tal mio compito, si faccia

Vera o infinta amistà; poi gli uni e gli altri,

Se giova, spariran nelle tenèbre

Della giustizia nostra).

Cappello.

Ecco, madonna,

Al venir vostro cadon l'alme irose, E vergogna le preme.

Malipiero.

Annunziatrice

D'onor, di fede, e più di noi possente Apparite, o Lucrezia: e qui, per voi Del viril maltalento assai più forte Sarà il voler della bellezza. Lucrezia.

Oh almeno

De' nostri mali le sanguigne impronte Cancellar potess' io! Ma degli Obizzi Sulla casa, del par che sull'antica Città tradita, il maledir di Dio Discese. E voi medesmi, e voi sì alteri Che ne reggete il fren, maestri siete Di vendetta: nè v'ange il sol pensiero Di guarirne le piaghe.

Malipiero.

Incauti sensi

Che a voi soltanto è di spiegar concesso! Lucresia. Festa non è la pompa ch' or ne cinge, Ma delirio superbo: non è pace Che ne governa, ma terror.... Nutrirvi Di pianto e sangue vi bisogna? E siete Uomini voi? padri, fratelli? e grandi

Vi nomate?

Malipiero.

Mercè, per essi, io chiedo A voi sì buona e pia.... Pur, vi sovvenga Che gli ardui penetrar civili arcani

Femmina mal presume.

Cappello.

Obizzo, a voi Ne vengono color che già nemici Chiamaste; ei più no 'l sono, e voglion primi Darvi pegno di pace.

Obizzo.

Essi?

Cappello.

Il Ramusio

L'Oddo, e quanti con lor nutrian rancore Contra gli Obizzi.

Malipiero.

Inorgoglir dovete,

Veggendoli sì umìli.

Lucrezia.

Oh! chi li guida?

Cappello. De' vostri amici, Obizzo, è il più fedele: È Attilio.

Obizzo.

E tutti lo volete?

Lucrezia (da sè).

(Oh cielo!

Ei qui? D'Obizzo non paventa l'ire, Nè me stessa, nè Dio?... Perchè l'orrendo Segreto in core seppellir m'è forza? Ei mi giurò.... Pur mi suona il suo giuro: "Se un'accento vi fugge, a tutti in faccia

" Adultera v'accuso, e poi m'uccido.... " Madre di Dio, reggimi tu!)

Entrano Attilio, Oddo, Ramusio e altri Nobili.

Ramusio.

Del Doge

Il venerato senno, e la civile Necessità, di pace consigliera, Marchese Obizzo, a voi n'adduce.

Oddo (da sê).

(E questa

Libera mano mia far sacramento
Può d'una fede cui rinnega il core?) —
Sempre ad onesti cittadini è legge
Del comun bene il voto.

Obizzo.

Illustri seri,

A voi salute. — (Oh in quale atto superbo Lor nequizia li tragge a me dinanzi! Le destre, che pur or brandìano un ferro Contro il mio petto, stringerò?... No, mai! —).

Lucresia. Che pensi? Obizzo, ti riscuoti!

Cappello.

E quale

Tetra nube vi passa in su la fronte, Signor?

Malipiero. Di pace non è questo il giorno? Ramusio. Delle patite ingiurie ambo rediamo

Immemori....

Obizzo. Per sè il Ramusio parli.

Oddo. Se l'Oddo tace, in sua virtù securo, È perchè sente dentro al cor già morta La giusta ira che l'arse.

Obizzo. Ed ira giusta

Nomarla osate, qui?

Malipiero.

Non più, l'indegno
Scandalo cessi. Il tetto vostro e i lieti
Orti aviti chiudeste a quei che pria
Vi furo avversi, e in ligio atto sommessi
Or vi chieggon mercè. Partirmi io niego,
Pria che, seguendo il buon costume antico,
Con augurio di pace insiem con essi
Non mesciate.

Obizzo (ad Allilio, il quale sta muto in disparte).

A che stai sì mesto e cupo,

Attilio?

Lucrezia. Cedi, Obizzo! Ah! ch'ei non m'ode. Attilio (ad Obizzo).

Pondo soverchio a fido amico è sempre Dell'amico la cura ed il periglio. Se non maturo, dai cor non si svelle L'odio; ei si nutre della fiamma sua.

Obizzo. Che parli? Ma tu stesso....

Attilio (a voce sommessa ad Obizzo). (Io stesso, è vero,
Al palagio or guidai questi mendaci
Promettitori d'amistà.... Ma dove
Fosse Attilio l'offeso, e non l'ardente
Il magnanimo Obizzo.... io ben saprei....)

Obizzo. (ad Altilio).

Che intendi?

Attilio (ad Obizzo). (Se di più per te non vedi, È il dir vano).

Oddo. A che dunque ne veniamo? Ramusio. Questa è la fè, signor, che imprometteste?

Malipiero. Ben a dritto parlate.

Cappello.

E se il Marchese,

Non ancor pago, i mal sopiti sdegni Raccende, noi che qui libriam la lance, Traboccar la vedremo.

Lucrezia (ad Obizzo).

Udisti? Oh trema,

Se non per te, per la tua donna, Obizzo, E per Fernando tuo.

Obizzo.

Deciso è dunque?

Della forza al decreto, e alle tue care D'amor parole chinerò la fronte Ossequioso. Ma ogni patrio dritto E legal privilegio un di giurati, Quando liberi fummo, e poi che tenne Su noi l'alto dominio il Carrarese, A me riserbo, e qui l'invoco. Aperta Dissi mia mente: accetto or pace, e l'offro.

(Stende la mano al Ramusio e all'Oddo, poi, a un suo cenno, vengono servi recando vino e coppe).

Lucresia. Oh gioia! questo voto e la fidente Mia prece adempia Iddio!

Ramusio.

Cessi per sempre

Ogni rancor.

Oddo.

Tal sia.

Cappello (al Malipiero).

Li udite?

Attilio.

(Io fremo).

Obisso.

A suggellar l'onesto giuro, come È lieta usanza, le spumanti tazze Vuotiamo in giro.

Malipiero.

Il vin ch'eletto manda

L'isola a Vener sacra, ove l'alato Leone, antico vincitor, si posa, Affoghi l'ire, e obblio copra le vostre Nimistà rugginose. Altro nemico A strugger vi rimane; e non è Candia Redenta ancor dall'ottomano oltraggio.

Cappello. Alla vittoria nostra!

Ramusio e Nobili.

Alla promessa

Di fraterna amistà!

Tutti.

Viva San Marco!

(Partono tutti, fuorche Attilio).

#### SCENA III.

#### ATTILIO.

Pace, fede, amistà, triplice inganno. Attilio. Maschera di menzogne e tradimenti! Sì, l'han giurato; ma di lor qual fia Che se 'n rammenti, o il creda? Invan con tronco Susurro io volli nel bollente spirto D'Obizzo ridestar furia gelosa, E il cupo, acre sospetto.... Un solo sguardo Di Lucrezia, di lei.... ruppe ogn' incanto. Oh s'altra e più fatal cura segreta Non m'ardesse, vorrei la scena stolta, Che questi mimi simulâr pur ora, Sperdere; e se al mio dir chinava Obizzo L'incauto orecchio, avria pria d'un bevuto, A quest'ora, la morte: un breve scritto, Di nome ignudo, dell' orribil trama Nunzio.... Chi mai potea far salvo il capo Di quel superbo? e il core indi rapirmi Della vedova sua?... Folle! e che sogni? Già immemore di tutto, al cielo impreco; Odio la vita e l'universo!... O donna, Tutto or conosci: omai t'avvolge e serra L'amor d'Attilio; e tu vedrai qual sia.

Ei nacque immenso ed invincibil, come Da Sàtana il peccato. Or quest'arcano È il suo.... pur, tacque; mi rivide, e tacque.

### SCENA IV.

## Cappello, Attilio.

Cappello. Perchè solingo, ed in tetri pensier' chiuso, Mentre d'Obizzo gli ospiti a convito Seggon di festa, qui ti stai?

Attilio. M'attedia
Questa ridevol fola; una proterva
Virtù che finge e voce e viso: ond'io
Taccio e m'ascondo.

Cappello. E tu stesso or t'infingi.

Attilio. Signor! nè tema è in voi che quell'antica
Osservanza, e la fede e il crin canuto
Che vi fan schermo, un dì scordarmi possa?

Cappello. Tu menti, dico, e a delirar ti mena
Ciò che in core più celi. All'uom che triste
Cammina sulla terra e fugge i lieti
Ritrovi, empio rimorso s'accompagna
O delitto; e la muta alma gl' infosca
Ogni aspetto sereno, ogni quiete
Di vita. E te del par preme e strascina
Il tuo fato funesto.

Attilio. (Oh qual severo
Parlar! qual guardo! Pur, di lui non temo).
Signor noto y'à forse?

Signor, noto v'è forse?...

Cappello.

Tutto.

Scorgete in me?

Attilio.

Cappello. Trarmi agli inganni tuoi Presumi: ei sono troppo debil rete.

E .colpa

Grave consiglio, te'l rammenta, udivi Dal labbro mio, non è gran tempo: e cieco Lo spregiasti. Or, nel dì che il grido suona Dell'onor, del periglio, in oziose Lascivie qui tu poltri, sonnolento Spirto, t'accasci nella tua viltade. E quasi fante dell'Obizzo e schiavo Del favor suo ti copri.... E dir non oso....

Attilio

Che mai? Captello.

Non è il tuo giudice ch'or parla, È l'amico. Per te tradita langue L'orfana d'un guerrier; con vile accusa Di suo fratello il capo or tu sospingi Sotto l'azza fatale.

Attilio.

Accusa vile? E il dite voi?... Signor, la stola aurata Del senator vi copre e pende al vostro Fianco un antico ed onorato brando. Se a venerar la maëstà dell'una Uso io non fossi, al paragon forzarvi Dell'altro ben saprei.

Cappello.

D'onore e d'anni Son grave, è ver, ma di te non pavento, Garzon, che la canuta esperienza Calpesti!

Attilio.

Perdonate al subitano Bollor d'un alma offesa. Al primo lampo Del vero, andran dispersi i rei sospetti: Io non li curo.... Incauti amori forse Rapito m' han per breve dì; ma tutto Svania: tal fugge dal pensiero il nome Di bella ignota che vi passi accanto. Ciò che tu chiudi in cor nieghi svelarmi; Ma il guardo mio vi scende.

Cappello.

Attilio.

Or ben, messere,

Che mai leggeste qui?

Cappello.

Giovin tu sei;

Ma cupi affanni e tormentose veglie Ignora giovinezza. Or nelle ardenti Emunte guancie, e ne' cavi occhi tuoi, Al tuo sogghigno, al tuo dispetto, all' ira, Di ciò che più t'angoscia la funesta Ragion m'è chiara.

Attilio.

A me non cal d'altrui Giudicio.... Antico è il vostro senno; e quando Su giovin core antica man si posi, Ei non si scalda. Ma a voi solo, a voi Dir posso ch'io son misero e perduto.

Cappello.

Tu? deh segui.

Attilio.

Vorrei lasciarmi pria Sveller la lingua, trapassarmi il petto, Morto cadervi al piè, che una parola Profferir.... Quest'arcano è la mia vita; E del cor nello spasimo sol parmi Sentir la voluttà.... Nulla chiedete; Virtù, o delitto, il mio segreto è mio.

Cappello.
Attilio.

Pietà m'ispiri. E nulla io merto?

Avversa

Ogni pietà mi viene. A mia sventura Bastante io son. M'odi: talora io sfido Dio stesso che mi fulmini!

Cappello.

L'orrenda

Bestemmia cessa: nell'insania tua Già più non ti ravviso.... Or vedi: a questa Parte riede l'Obizzo, accomiatando Il signor Malipiero. Attendi l'ora Che più forte e severo io ti ragioni. E sia. Di me pensate intanto, come

Attilio. E sia.

Vi talenta; quel ch'io di me più dica Non so.... (Lucrezia? È dessa. Dov'io sono, E come venni, e ciò ch'io speri, tutto Ignoro.... La riveggo; ella mi teme, Pur fuggirmi non osa. Oh! questa gioia Feroce quasi, ineffabile, immensa, Io mai gustata non avea.... Sì, dessa Impallidisce e trema al guardo mio!)

#### SCENA V.

Attilio, Cappello, Obizzo, Lucrezia, Malipiero, Nobili.

Obizzo. Nobil signor, degli alti uffici vostri Grati in core vi siamo.

Cappello. E qual sì pronta
Cura, o messer, nell'inclita Venezia
Vi richiama?

Malipiero. Il chiedete? Dubitante Della salute di sua patria è sempre Un fido e onesto cittadin.

Cappello. L'incauto
Dimando perdonate.

Malipiero (a Lucrezia). A voi ripeto, Gentile ospite nostra, di sì care Accoglienze mercè.

Lucrezia. Signor, la pace
Voi qui recaste: deh v'alberghi sempre!

Obizzo. Presti i cavalli e le lettighe al vostro
Piacer già stanno....

Attilio. Malipiero....

Malipiero.

Alla fede, all'onor del vostro amico

Core e braccio donaste. A voi del paro,

Come ad amico incumbe, è sacro il dritto Per lui giurato. Andiam.

Ohizzo.

Chi, fra gli accorsi

Servi, il varco là s'apre e a noi qui viene?

Lucrezia. Misera! io la conosco.... (Oh Livia!)

Attilio. (Livia?)

### SCENA VI.

LIVIA s'avanza lentamente; i precedenti.

Livia (prostrandosi innanzi al Malipiero).

A' piedi vostri, alto signor.... Malipiero. Chi siete?

Qual sciagura vi guida?

Livia. Il nome mio Non chiedetemi, ah no! misera troppo

Io sono.

Cappello (al Malipiero). È la tradita, ond'io pur ora Il triste fatto vi narrava. lo veglio A frugar se v'ha colpa.

Malipiero.

E a voi s'aspetta

Il provveder.

Livia.

M'udite. Io non vi prego Per me indegna ed abbietta.... Orfana e sola, Il fratel mio qui per salvarmi giunse.... No.... non posso seguir!

Lucrezia.

Che avvenne? Parla.

Livia. Caduta io son d'ogni sventura in fondo! Il mio fratello, Eustazio....

Obizzo.

Egli è che, appena

Or volge il terzo dì, fè di sè stesso Scudo al mio petto.

Lucrezia.

È quello!

Malipiero.

Or dov'è, dite?

Livia.

In dura, ingiusta carcere....

Cappello (al Malipiero).

Sul capo

D'un cittadin levò l'armata destra....

(Che far degg'io? Del Malipiero il fosco Attilio. Occhio profondo in me penètra)....

Livia (vede Attilio).

Oh cielo!

Che miro? È desso, è qui.

Obizzo.

Che mai ragiona?

Livia. Non lo vedete? è l'uom che me a me stessa Tolse, che m'uccidea madre e fratello.... Oh! perchè ancora ei mi persegue?...

Cappello (al Malipierc).

Udiste?

Ohizzo. Attilio?

Malibiero.

Voi, messere?

Attilio.

E no 'l vedete?

Questa donna delira.... Essa m'è ignota, Io lo giuro.

Lucrezia.

(L'iniquo a tanto giunge?

E muta io sto?)

Madonna, a tutti in faccia Attilio (a Lucrezia). Voi stessa io chiamo a testimon. Pietade Traea Lucrezia degli Obizzi al tetto Di costei; me chiamò del pio segreto A parte, e guida a' passi suoi. Dinanzi Colà m'apparve un forsennato; in vano Tentai sventar l'inganno; a tradimento Il coltello ei vibrò, quando sovr'esso Due fanti del Vicario....

Cappello.

Il caso è noto

Della legge a' custodi.

Livia.

Oh ciel! che sento?

A voi, madonna, io mi prostro.... Oh parlate! Salvatemi!

Lucrezia.

Infelice! e tu non sai

Dove ne vieni? (Oh per me stessa io tremo
A lui dinanzi!)

Obizzo.

Di tradito amore Il pensier la rimorde.... Ora a sè intorno Gli occhi ella gira.

Cappello.

E par del senno uscita.

Attilio.

(Bene sta, più non temo. Or non è dessa Nella mia vita altro che un sogno, un'ombra).

Livia.

Dove son? Chi mi rende il fratel mio? Chi mi nasconde ad ogni sguardo?

Lucrezia.

Il core

Mi spezza.

Malipiero.

Altrove la traete: e quale Farmaco oprar n'è dato in tali affanni?

Livia.

Io sono, io son che il mio fratello uccisi: Di me pietà ti prenda, o mia signora.... Sì, fui rea, ma tu santa, tu più pura Degli angioli di Dio, dimmi che puoi Perdonarmi!... Per lui, per l'innocente Eustazio prega!

Obizzo.

Ed essa a tal miseria

Dunque venia?

Attilio (ironico).

D'amor fu tradimento.

Lucresia. Oh! voi lo dite, voi?

Attilio.

Questa infelice

Compiango anch' io, madonna. Amor, che a lei Diè tal martiro, me potria se un'altra, Cui sacro è il mio pensier, ne fosse ignara, Far così dissennato.

Lucrezia.

(E tanto egli osa?..

Non più!...)

Attilio (a Lucrezia). (Se un guardo, un detto sol vi fugge, Vi ricondi il mio giuro). Obiaso.

A lei conforto

Porgi, o Lucrezia. Dell'ancelle tue, Ben lo rammento, fu del numer'una.

Malipiero (in disparte al Cappello).

(Udiste Attilio?)

Cappello.

Sì.

Malibiero (c. s.). Reo lo credete?

Cappello. Meglio indagar mi giova.

Malipiero (c. s.). Io, più di voi,

Vidi e conobbi. Ma che importa?... Obizzo Nemico è dello Stato; e infin che tocchi Anche per lui l'inevitabil ora, Odio civil, domestica vergogna

Fruttan per noi.

Cappello. Sì! tu vedrai, mia patria,
Crescer non tardi del mal seme i frutti.

(Partono Malipiero, Cappello, Obizzo e Attilio).

Lucrezia. Vieni, o deserta; a me t'appoggia.

Livia. A voi?

Chi siete? come io venni?... Itene tutti, Lasciatemi morir.

Lucrezia.

Dio ti perdoni!

## ATTO QUINTO.

La scena è di nuovo in Padova — La stanza di Lucrezia; nel fondo un'alcova. S'avvicina la sera.

#### SCENA L

# Lucrezia, Obizzo.

Lucrezia. Tu parti ancora? E al pregar mio sorridi,
Nè volgi il ciglio quasi? Ti sovvenga
Che omai Fernando nostro al terzo lustro
È presso, e che il governo della forte
Paterna mano aspetta.... Ah no! da lui
Da me non discostarti, Obizzo mio!
Obizzo. Quale sgomento? Sì turbata mai
Io non ti vidi. A chè il braccio m'afferri?

Lucrezia. Non tremo, Obizzo:

Ma forte, è vero, in cor mi doglio e piango;
Che se tutto degg'io dirti il segreto
Del mio dolor.... sappi, sol questo io temo,
Che tu non m'ami più.

A chè tremi così?

Obizzo. Più non amarti?

Ma tu l'orgoglio mio, tu la mia sola
Fede ognor fosti.... e d'ogni alto disegno
Arbitra sempre. Ma il dovere e il dritto
Han voce anch'essi.

Lucrezia. Ecco, nel turbin suo
Ambizion vi travolve, e a voi gran dono,
A voi, del dritto vantatori eterni,
Par, quando aprite nell'obblio d'un'ora

Qualche pensier superbo a noi che siamo Di vostra vita ignara parte. Oh questo, Questo non è ciò che di donna e madre Il core aspetta.

Obizzo.

Che di'tu? Vorresti
Che lento e freddo io qui vedessi infrante
Ad una ad una le franchigie nostre,
Nè mover piè, nè voce osassi mai?
Quel ch'io deggio al mio nome, alla comune
Difesa ed alla mia, ben so.... Conosco
Quanti d'intorno a me striscian nell'ombra
Nemici, e quanti a noi Venezia manda,
Non magistrati, no, ma delatori,
E scherani venduti.

Lucrezia.

Ecco, ancor rugge Quell'ira nel tuo petto; e vuoi ch'io posi E sgombri ogni temenza, e la tua casa Abbandonar così ti lasci?

Obizzo.

È forza

Che almen per brevi di, da te, dal mio
Fernando mi diparta. Un grave intento,
Il primo forse ch' io tacer ti debba,
A Finale me chiama: e tu discaccia
Ogni angoscia e timor; quel che più giovi
Io solo il so.

Lucrezia.

Misera, amante donna, Nulla io so, nulla chiedo.... Ma tu almanco Parlami, chiedi tu quello ch'io senta.

Obizzo.

Lucrezia, e che dir vuoi? che mai poss'io Chiedere a te?

Lucrezia.

No, più non sei, lo veggo, Quell'Obizzo d'un dì.

Obizzo.

Non farmi, o cara, Tal rampogna: nell'ore amiche o meste,

Ne' lieti casi di mia vita e in mezzo
Alle cure, a' perigli, in ogni istante
De' miei pensier tu siedi in cima. E in questo
Nostro commiato, sì, non vo' tacerlo,
Quasi mi par com' io da te mi parta
La prima volta.

Lucrezia.

E tu pur?... Deh rimani, Rimani, Obizzo!

Obizzo.

No

Lucrezia.

Ma tu, che sempre Me vedesti tremar sul tuo periglio, Dì, non tremi del mio?

Obizzo.

Che parli? E ancora
Sì nere ombre carezzi? Oh! lo rammento,
Di questi tuoi terrori a me più volte
Con rotti accenti favellasti, quasi
Volendo ch'io leggessi in un pensiero
Che svelar non osavi; ed or.... Perdona;
S'altra non hai cagion di tema, sgombra
Dal tuo spirto ogni nube. Austera troppo,
E forse ingiusta sei.

Lucrezia.

Tu stesso, Obizzo?

Ma non sai?... Dimmi, già del cor t'uscìa

Della misera Livia il caso infame?

Ier la vedesti; è folle!

Obizzo.

Or ben?

Lucrezia.

Fu l'opra

D'uom che si noma amico tuo.

Obizzo.

Valente,

Fedele amico è Attilio, eppur tu l'odii. Tu l'odii, il so; ma la cagion di tale Ostinato rancor, più che a te stessa, È aperta a me. Facil di modi, ardito, Di balda giovinezza il foco ei sente; Ed errò forse.... Tu, pacata e pia, Secura in tua virtù, quale una eletta, Movi in terra, e all'ardor degli anni incauti Rifiuti ogni mercè.

Lucrezia.

Tu il puoi?... Fidente Accor ti giova le procaci scuse, Gli spergiuri di lui?

Ohizzo.

Sì reo no 'l credo.

Ei fallìa; ma in età malvagia tanto,

Nel guasto aër che qui spira, allor che questa

Fatal donna de' mari, al par di stanca

Cortigiana, s'accascia e langue e muore,

Cinta di rose il crin, spezzato il brando,

Deliro giovenil fia colpa?

Lucrezia.

Ah! m'odi!...

Obizzo.

Non accusarlo, io dico; a me medesmo Rechi offesa.

Lucrezia.

Ma s'egli osar dovesse Alla tua donna, a me....

Obizzo.

Che sogni?

Lucrezia.

Un giorno,

Ben me'l ricordo, parlar volli; e il riso D'uom che non crede o sprezza, ahi! fu la tua Risposta. Ed or....

Obizzo.

Lucrezia, non rammenti Ch'esser sua madre tu potresti quasi?... Calma il turbato cor; guardami, pensa Ch'io ti venero e t'amo, che il mio nome T'è scudo, e basta.

Lucrezia.

Ah no!...

Ohizzo.

Per or, deh taci;

Ecco Fernando.

### SCENA II.

# FERNANDO, OBIZZO, LUCREZIA.

Ohizzo.

Vieni, o figlio, e il mio Bacio ricevi un'altra volta. Io parto: Rimani con tua madre; la consola, E, se avvien, la difendi.

Fernando.

O padre, il giuro! Mercè di queste tue parole.

Obizzo.

Addio (parte).

Lucrezia. Ei s'allontana; e sola io sono. - Vieni, Vien, Fernando, e pietade abbi tu almeno Di tua madre. Non vedi ch'ella piange? Abbracciami, e il mio spirto si riposi Nell'amor de' tuoi cari occhi innocenti. Io non t'ho amato mai come in quest'ora; Nè mai, come in quest'ora, io mi sentii Necessità di pregar teco. - Oh vedi: Il dì già cadde. Allor che dalla terra Si ritira il vivente occhio di Dio, Ogni speranza morir pare. O figlio, Comprendermi or non puoi. Vanne, e sereno 'Sii tu nell'alba della vita.

Fernando.

Come?

Lasciarti? e perchè mai, qual era un tempo, Non più degg' io nella materna stanza Posar, vicino a te? Più lieta allora Eri tu pur, più secura or saresti.

Lucrezia. Mio buon Fernando, or più non sei fanciullo; Nè il padre tuo....

Fernando.

Dianzi ei volea ch'io fossi Tuo difensor.... Fanciullo or più non sono.

Lucrezia. Ambo il ciel ne protegga. Or va.

Fernando.

Mia madre!

Mi benedici pria, com'eri usata.

Lucrezia. Sì. Ti vegli il Signore, e a me dia pace.

(Fernando la bacia e parte).

### SCENA III.

#### Lucrezia.

Lucrezia. Eccomi sola ancora. Ogni opra ed ogni Passo nel vasto palagio or si tace. E in questi alti silenzi, il mio cor trema, Come quel d'un infante nelle brune Veglie della paura... È vano, è vano. Ciò che l'ange ben so: debile è l'urto Di ragion contro a tai terrori. Obizzo Nel segreto pensier della sua donna Penetrar non sa più; forse no 'l vuole. Ed io sì forte l'amo, e a lui soltanto La mia virtù s'appoggia. Ora egli è lunge, Nè più, in quest'ora, forse a me pon mente. E il mio Fernando?... Oh quanti a noi d'intorno Spuntano, come vepri in erma terra, Perigli e affanni! All'anima prostrata Non parli, o Dio?... Lucrezia, oh sorgi! e a Quello Che mai non abbandona offri il tuo duolo. No, non sei sola; il Dio de' forti è teco. Ma innanzi l'ora del riposo, è d'uopo Che Fernando io rivegga.... Alle sue stanze N'andrò. Perchè Lucia qui non ritorna, Nè la lampa mi reca? Ecco, la notte Coverto ha il mondo, e la gelida bruma Invernal sulla muta ampia cittade Scese.... Io son mesta e in ogni vena sento

Quasi un ribrezzo. Deh, perchè sì presto, O mortale vigor, ti frangi?

(Entra un'ancella, con una lampa).

Posa,

Il doppiero, Lucia; poi vanne: io stessa A scingermi son usa.

(L'ancella parle).

E farmi certa

Vo' pria che qui ciascuno abbia sua vece Compita; e ribaciar vo' il figlio mio, Perchè una madre in cor non ha che amore.

(Parte).

### Scena IV.

Attilio entra furtivo, e richiude la porta.

Attilio.

L'istante è questo.... Ora, o mai più! Che tento? Che spero io mai?... Virtù, fragil com'ala Di farfalla, io ti spregio! I tuoi superbi Sdegni troppo soffersi: or nel mio petto, Donna implacata, ogni speranza è morta, Tu m'abborri; ed io t'amo, ancor più t'amo.... A te il giurava, e tu vedrai se Attilio Sappia voler. Fede, onestà, bugiardi Gioielli al manto onde la donna è cinta. Dalla caduta d' Eva!... Un fatal corso Cieco io seguo; nè gli uomini, nè Dio Lo muteranno. Avvinto all'amor suo, Come alla ruota del tormento, io tutta Quest'angoscia d'inferno che mi strugge Or vo' narrarle.... poi, la morte.... il nulla. -Il tempo è mio; non visto giunsi, ed essa Qui verrà. Ștolța! è una brev'ora appena

Che là, nel maggior tempio, in bassa prece Parlavi a Dio. Stiamo a veder se Dio Or ti salvi da me. - Qual baglior? quale Suon di passi? Ella giunge (si nascondo).

### SCENA V.

# LUCREZIA, poi ATTILIO.

Lucrezia.

Ahi! lasse, affrante

Son le mie membra; ma inquieto sorge Lo spirto, ed ogni posa ancor mi fura.

(Depone la lampa).

Tu almen chiudesti, o mio Fernando, a dolce Sonno le ciglia; nè la madre tua Veduta hai, che pur or sul volto inchina Del suo diletto, non osò baciarlo, E temè quasi che una sua cadente Lagrima no 'l destasse. Oh vita, oh giorni D'innocenza e d'amor !... Dunque.... No, fuggi Pensier tremendo che m'insegui sempre, E m'attoschi ogni pace. Oh non è vero! Cieco sgomento è forse il mio; peccato Il dubbio solo è forse. Dal mio petto Sgombra, o Padre del Cielo, ogni empia cura. Ah! non può ciò che vuol, nè sa che possa Cor mortale... (s' inginocchia).

Attilio.

Ancor prega?... Or ben, che importa? Lucrezia. Chi vien? (si alza atterrita).

Misera I voi?

Attilio.

Non v'atterrisca

Il mio venir, madonna. A miei profani Passi è pur nota questa soglia.

Lucrezia.

E osate

Così schernirmi, e fare oltraggio a donna Ch'è degli Obizzi, e che Lucrezia ha nome? Lasciatemi.

Attilio.

Lasciarvi?... Poichè alfine Questa giunse invocata ora fatale, Niun me la toglie, nè darla io vorrei Per una eternità.

Lucrezia,

Attilio.

Signor! che mai

Pensate?

Nulla: ma nel vostro aspetto
Io, sì, vi leggo il core. Or già da troppo
Lunga stagion di muto spregio e d'odio
Voi m'avete pasciuto; e poichè noto
Fuvvi l'arcano ond'io soffersi e vivo,
Da me fuggiste, al duol che mi divora
Ogni interna possanza, anco niegate
Steril pietade.... Ed io vorrei gittarmi
Disperato a baciar la polve impressa
Dell'orme vostre; e m'è cagion di gioia
Il suon del vostro nome.... Oh! solo io sento,
O donna, ove tu vivi, anima e vita.

Attilio. Empio delirio è questo.... Udir più a lungo.....

Attilio. Non volete? Ed invan grandezza e fama

E onore e nome per voi diedi?

Lucrezia.

Invano.

Attilio. L'ora vola; e al piè vostro amor mi tragge;
Questo da voi spregiato amor possente
Cui disprezzo e dolore accrescon fiamma.
Quel ch'io preghi e domandi ignoro. Io sento
Ciò che tu sei; te veggo e l'universo

Per me più non esiste.

Lucrezia.

(E chi mi salva? Ove mi celo? Obizzo, oh dove sei?... Ned egli stesso avrà pietà?...) Infelice, Te stesso abborri, d'inutil furore T'accendi, e fai d'ogni virtù rifiuto....

Attilio. Non ridir questo nome! E qual virtude È la tua?... Ma non sai che per te furo Disperata agonia tutti i miei giorni, Che mio sogno è la colpa, e mia preghiera Una bestemmia al ciel scagliata? Io vidi Forsennata d'amor giovin donzella Languir deserta, nè corse più ratto Del mio core il battito: il fratel suo, Nel carcer cui la morta onda è custode, A me impreca; e sorrido. E che? tu stessa Non vedi ch'io son folle, eppur sorridi?

Lucrezia. (Sostienmi, o cielo!) Non più! ti discosta,
China gli occhi a me innanzi. Ogni tuo sguardo
È oltraggio, infamia ogni parola tua:
Vanne, o il mio grido....

Attilio (chiude l'altra entrata). Invan da me presumi Fuggir, prima che tutta io non ti sveli Quest'angoscia, opra tua, che le mie tempre Trasmuto, che fedel mi fè l'inganno, Necessario il delitto.

Lucrezia. Ah! tu minacci?

Di delitto favelli? Ed io potea,

Non è un'ora, sventar la tua minaccia,

Con un accento farmi salva, e tacqui.

Attilio. Bene sta. Se pietoso era consiglio Che ti vinse un istante.... ah m'odi ancora! Non volermi più reo di quel ch'io sono.

Lucrezia. Pietà, signor, di me! Misera donna Dagli anni emunta e dal dolor vedete Al piè vostro....

Attilio, Lucrezia! ah mai sì bella,

Sì divina non fosti! — Il mio cerèbro Arde.... io tremo! deh sorgi....

Lucresia.

Vanne alfine!

lo so morir.

Attilio.

Morire? Ambi morremo.

Che più mi cale? Ma tu mia sarai.

Lucresia. T'arretra: io non ti temo.

Attilio.

E sì mi sfidi?

Or non in te, nel mio pugnale io spero. Ma no! m'ascolta.... è tempo ancor. Se m'odi, Se all'amor mio perdoni, a un sol tuo cenno, Pria che tradirti, questo ferro in core Mi pianterò.... Ma se ancor nieghi....

Lucresia.

Oh! infame,

Non appressarti. Se nessun qui m'ode, M'udrà Dio!

Attilio.

Sì, lo invoca, e intanto....

(S'avvicina a Lucrezia, che fugge dietro la cortina dell'alcova).

Lucrezia.

Alta,

Vergine Madre!... No!...

(S'ode scuotere con violenza l'uscio).

Fernando!... Io moro

Assassinata ed innocente. -

Attilio.

Morta?...

Sul mio pugnal, su queste mani è sangue.... Il suo! – Sì, morta, morta. Ed or, chi viene Sui miei passi? (getta a terra la lampada).

Ove son?... che feci io mai? Come ancor vivo? Brancolando in questa: Tènebra a stento mi trascino.... E core Non ho più per morire io stesso? — oh quale Gemito là? Respira ancor? si vegga. No, no! Qual mano mi respinge?... È forse Colui ch'essa invocò?... Se in ciel v'è Dio, La sua vendetta è tarda (fugge).

### SCENA VI.

Fernando seguito dalle ancelle, entra, abbattendo l'uscio,
Lucrezia.

Fernando. Oh madre, o mia
Madre, ove sei? Parvemi udir nel sonno
Un suo grido, un lamento....

Lucrezia. Alta, o figlio!

Fernando. Buio di morte è qui.... Madre, io son teco.

(Lucrezia si trascina a fatica fuori dell'alcova: il figlio l'abbraccia e la sostiene: entrano servi con lumi).

Sorgi, che fu?

Lucresia. Trafitta.... Al padre oh! vanne:

Digli che di lui degna ed illibata....

Muoio.... L'Eterno a me perdoni, e al mio
Uccisor....

Fernando. Non lasciarmi.... Alta!

Lucrezia (muore).

ì,

Fernando.

O madre,

Tu in ciel sei santa! Io vivo a vendicarti.

### NOTA.

Quando l'Autore ideò questo dramma, così ne scriveva a Iacopo Cabianca, il 3 giugno 1854. " Il mio pensiero si sarebbe fermato sul fatto di " quella Lucresia Dondi Orologio, che fu battezzata appunto la Lucrezia " del secolo XVII. E parvemi n'abbia a venir fuori un'azione veemente, " appassionata, e di profonda pietà.... So che il Redi scrisse in lode di " quella donna una Cansone; si fece anche una Raccolta contemporanea " intitolata, col gergo d'allora, Le lagrime della fama.... Non ti sarebbe " possibile d'averla? " E più tardi, il 1º agosto, scriveva allo stesso Cabianca: "Tornando a quel soggetto della Lucresia, ben dici che il " tempo in cui svolgesi il fatto è tempo di tutta miseria nostra, ma " comunque io abbia a pingere un'età di decadenza e di spagnolesca " signoria, contro cui poco e male lottava il Leone di S. Marco, sarebbe " mio pensiero di mostrare che le grandi e semplici virtù domestiche non " mancano mai, e che nella età di corruzione sono anzi più necessarie e -" più sante; e poi sarebbe mio intento che il dramma non avesse colore " politico, ma passione. ..

(G. Carcano, Opere complete Vol. X).

Il poeta si valse della narrazione storica, corredata di molti documenti, di Andrea Gloria, (Padova, Sicca 1853) che riferisce la tragica fine di Lucrezia Dondi dall'Orologio, moglie di Pio Enea degli Obizzi, Marchese d'Orciano. Essa preferì l'onesta alla vita, e fu barbaramente uccisa, il 15 novembre 1654, per mano d'Attilio Pavanello, giovane gentiluomo padovano. Costui, che pei suoi fini erasi sempre mostrato amicissimo del Marchese, fece ricadere l'accusa del delitto su alcuni gentiluomini di lui avversari politici. Però, risvegliatisi i sospetti, il Pavanello fu arrestato e torturato, ma assolto per mancanza di prove. Finalmente, convinti gli Obizzi della di lui colpa, Ferdinando, figlio di Pio, lo uccise il 12 febbraio 1662 — Lucrezia ha un degno monumento nella Sala della Ragione in Padova.

L'autore si attenne strettamente a questi fatti, non cambiando che il nome di Pio Enea in quello di Obisso.

A pag. 245 si accenna a uno zio del Marchese, pure Pio Enea, inventore dei cannoni da fortezza, detti dal suo nome Obisi, ed ora Obici.

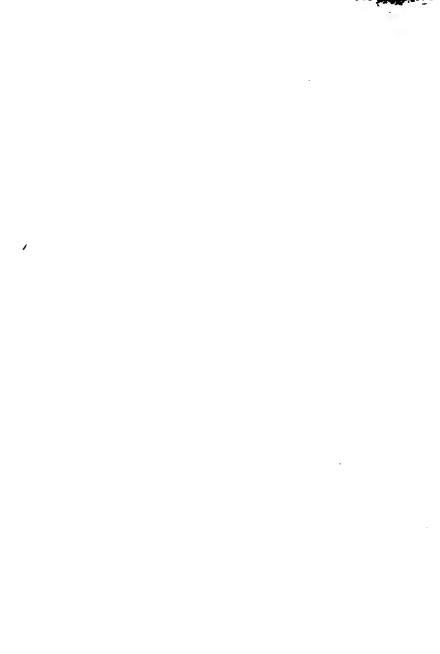

# VALENTINA VISCONTI TRAGEDIA

(II EDIZIONE).

- " Rien ne m'est plus,
- " Plus ne m'est rien. "

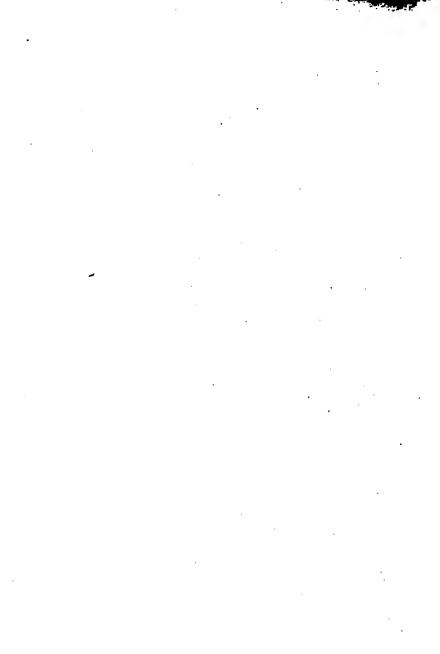

# AL CONTE CARLO DI BELGIOIOSO

A te, così buono e fedele amico dell'arte come sincero cultore delle storie nostre, onde avesti conforto e lode in que' giorni, che la sventura della patria non ci permetteva che di cercare al passato gl'insegnamenti della vita; a te voglio mandare questa mia tragedia, scritta a quel tempo.

Un pensiero m'occupava quand'io posi mano al mio lavoro, ed era questo: in mezzo alle fazioni, il popolo è sempre oppresso, come sotto il giogo straniero; e la stessa santità degli affetti domestici non ha rifugio e speranza che al di là della fossa.

Tu l'avrai, anche adesso, come un ricordo della nostra antica amicizia.

Milano, 24 Maggio 1869.

GIULIO CARCANO.

# FRAMMENTO STORICO

Tutti gli storici s'accordano nel considerare il regno di Carlo VI di Valois, che durò dal 1380 al 1422, come una delle epoche più sventurate per la Francia.

Quando Carlo salì al trono, non aveva più di dodici anni. Tre de' suoi zii, i duchi d'Angiò, di Borgogna e di Berry, principi avidi di potere e di ricchezze, si contrastarono, come fratelli del morto re, il governo del regno durante la minorità del nipote: il duca d'Angiò, essendo il maggiore, divenne reggente, quantunque, tenendo prima il governo della Linguadoca, vi si fosse dimostrato così avaro e rapace e così crudele, che per le frequenti sollevazioni avvenute nel paese dovette essergli tolto il potere. Mentre costui si prese la reggenza, l'altro suo fratello, il duca di Borgogna, volle il governo della Normandia e della Piccardia; e quello di Berry, che aveva già l'appannaggio dell'Auvergne e del Poitou, tenne per sè anche la Linguadoca e l'Aquitania.

Cominciarono subito attruppamenti e sommosse in Parigi, per le nuove angherie e per le imposte aumentate: i ribelli ebbero un momento il disopra; poi il terrore vinse la furia popolare; e quantunque la sommossa di Parigi fosse quasi subito seguita da quelle di Rouen, di Reims, di Châlons, di Troyes, d'Orléans e d'altre città, i principi riuscirono a soffocare nel sangue ogni moto sedizioso. Anche in Linguadoca, all'apparire del duca di Berry, scoppiava la guerra; una guerra di villani contro i nobili e i ricchi, che per la intromissione del Papa venne sopita, ma non del tutto, essendosi le bande armate de' contadini raccolte, come a rifugio, nelle Cévennes, e continuando a molestare da quelle

montagne gli abitanti della contrada. Più aspra e violenta fu la sollevazione delle Fiandre, che fin dagli ultimi anni del re Carlo V, s'erano ribellate: si raccolse un esercito, che, avanzandosi di città in città, pervenne a sedare la rivolta, costringendo a mano a mano i Fiamminghi a sottomettersi: ma que' di Gand fecero disperata resistenza a Roosebeke il 27 di novembre del 1382, lasciando sul campo, al dir degli storici, ventisei mila morti, e l'intero battaglione condotto dall'eroe Filippo Arteweld. Vinte le Fiandre, anche la riluttanza di Parigi ad accettare il governo de' principi fu vinta, e il giovine re potè ricondursi alla sua capitale; e dono fatta appositamente demolire una parte delle mura. rientrarvi per la breccia, armato di tutto punto e colla lancia in resta. Dopo il trionfo, le vendette: trecento de' notabili appiccati, annegati nel fiume, o dati alla mannaia; tolte alla città le franchigie, i magistrati, le corporazioni; soffocata ne' supplizii ogni querela, ogni voce che chiedesse misericordia. Nè l'altre più grandi città del regno si poterono sottrarre a queste rappresaglie; da ogni parte le forche, le esazioni, le ammende; e " tutto - dice il Froissart - tornava a profitto del duca di Berry e di quel di Borgogna, poichè il giovinetto re era nella loro balìa. "

Nel 1385 i principi fecero immensi apparecchi di guerra per una spedizione contro l'Inghilterra; e si vuole che a questo fine fossero raccolte ben mille e quattrocento navi d'ogni specie per costruire un gran ponte da Calais a Douvres; ma, dopo spesi tesori, convenne rinunziare alla spedizione: nè meno avventurata fu quella del 1388, contro il duca di Gueldria. Finalmente, in quest'anno, Carlo VI avendo l'età maggiore, in un consiglio tenuto a Reims, rese grazie a' principi de' loro buoni offici, e assunse la podestà regia: ma il cardinale di Laon, che lo aveva consigliato a ciò fare, non appena ebbe abbandonata Reims, moriva avvelenato. Carlo diede la cura delle cose agli antichi consiglieri di suo padre, a quello che fu detto il ministero dei marmousets; e pose loro a capo il contestabile di Clisson. Benchè i nuovi governanti ponessero mente sopra tutto

all'economia, all'ordine interno, e al mantenimento della pace, non seppero metter freno alle prodighe abitudini del re; il quale, non avendo più i piaceri e le distrazioni della guerra, si diede tutto a feste, a tornei, ora per vestir le insegne della cavalleria a' suoi cugini d'Angiò, ora per celebrare la venuta della regina Isabella di Baviera a Parigi, o il matrimonio del proprio fratello, il duca d'Orléans, con Valentina, figlia di Gian Galeazzo Visconti duca di Milano. Questa, recando in dote al marito la città e il contado d'Asti, doveva poi dar pretesto ai re di Francia d'accampare diritti alla signoria del Milanese.

Fu a quest'epoca (1392) che Pietro di Craon, signore angioino e nemico mortale di Clisson, volle vendicare sè stesso, e con sè la parte aristocratica che da quattr' anni aveva perduto il potere. Una notte, all'uscir da una festa del palazzo del re, il contestabile fu assalito dal suo nemico che si traeva dietro una grossa mano di scherani; tentò di difendersi, ma ferito, rovesciò di cavallo, e fu lasciato per morto. Pietro di Craon, temendo l'ira del re, s'era rifugiato prima nel suo castello di Sablé, nel Maine, poi in Bretagna, ove ricorse all'appoggio del duca, che lo tenne nascosto; e a re Carlo, che chiedeva d'averlo nelle sue mani, rispose d'ignorare ov'egli fosse. Il re se ne irritò altamente, e riunito un buon nerbo di soldati, si mosse per punire tutti questi ribelli.

Nel cuor della state, attraversando il re la foresta del Mans, a capo de' suoi, d'improvviso un uomo, vestito d'un saio bianco e di sembianza spaventosa, afferra il suo cavallo per le briglie e grida: "Ferma, o nobile re; non andar più oltre; tu sei tradito. "Carlo ne fu colpito, e poco di poi, entrato in una vasta e sabbiosa pianura, sotto la sferza del sole, uno de' suoi paggi, sonnecchiando, lascia cadere la lancia che percote l'elmo d'un suo compagno. Il re dette un balzo, sguainò la spada, s'avventò contro paggi e scudieri, e quattro ne uccise nella furia che l'aveva preso; a stento suo fratello, il duca d'Orléans, potè sottrarsi da lui che non riconosceva più alcuno; lo ghermirono da tergo,

lo disarmarono; egli era pazzo. — La credenza di quel tempo fece parlar di sortilegi; ma facilmente si sarebbe potuto trovar la ragione di quella follia nella vita e nel costume del re stesso. A dodici anni, signore di sè e investito di quel potere che fece talvolta uscir di senno gli spiriti più saldi, Carlo aveva, a' ventiquattr'anni, esauste le sue forze ne' piaceri e nelle commozioni della vita e de' campi di battaglia: guasta la sua tempra, affievolita la sua ragione, una violenta scossa lo perdette per sempre.

Nè molto andò che il duca di Borgogna e quello di Berry riuscirono a congedare que' ministri che per quattr'anni avevano cercato di sanar le piaghe del paese; e ripigliarono tutto il loro antico potere. Ma codesto rinnovato governo dell'aristocrazia del regno non ebbe miglior sorte di prima: quel ch'esso fece gli tolse ogni considerazione al di fuori; e nell'interno, le discordie, i rancori, le vendette lo fiaccarono in poco tempo.

Isabella di Baviera non aveva ancora quindici anni, quando venne in Francia sposa di re Carlo. Senza congiunti, senza guida alcuna, in mezzo a una corte viziosa e corrotta, ella ne apprese facilmente, come la lingua, il costume: non amò che i piaceri e le pompe del lusso; nè gli anni avevano reso più aggiustati i suoi modi, più assennata la sua mente: dal piacere trascorse in breve alla corruttela; e avendo essa la custodia del re divenuto pazzo, si valse dell'autorità che le dava la trista sorte del marito per appagare le sue passioni, i suoi vizi, la sua sete di vendetta: questa regina straniera doveva essere fatale alla Francia.

Filippo l'Ardito, duca di Borgogna, aveva tenuto il governo fino alla sua morte, nel 1404: ma quando il figlio di lui, Giovanni, soprannominato Senza-paura, volle col retaggio paterno raccoglierne anche tutta l'autorità, trovò un inciampo alle sue brame nel duca d'Orléans, fratello del re, e assai potente sull'animo della regina, tenuto da' nobili come lor capo, e splendido cavaliere egli stesso. Dalla rivalità e gelosia fra lui e Giovanni di Borgogna ne vennero ire di parte nella stessa Parigi, che per poco non degenerarono in aperta guerra ci-

vile: si raccozzavano squadre armate, si munivano le case, mutandole quasi in rôcche; e già si stava per venire alle mani, quando il vecchio duca di Berry s'interpose fra i due cugini, e conducendo egli stesso il sire di Borgogna presso quello d'Orléans, ch'era malato, volle che s'abbracciassero, e dopo fatta insieme la sacra comunione, sedessero insieme a banchetto. Codesta riconciliazione avvenne il 20 di novembre del 1407. Tre giorni appresso, Ludovico d'Orléans moriva, assassinato da Giovanni Sensa-paura.

Costui, da quattro mesi, meditava il delitto; e aveva nel centro della città comperata una casa, perchè servisse a deposito di vino, di biade e d'altre provvigioni: in quella casa nascose diecisette scherani, sapendo che per la via Barbette, ov'essa era posta, passava di solito il duca d'Orléans, nel tornare dal palazzo reale al suo. La sera del mercoledì, 23 di novembre, a notte buia, il duca, uscito dal palazzo Montagù, ove la regina abitava, salì in arcione sulla sua mula, senz'altra scorta che quella di due scudieri sopra un solo cavallo; e quattro o cinque staffieri con torcie accese lo accompagnavano. Ben che l'ora non fosse tarda, le porte e le botteghe erano in parte chiuse, e il duca andava canticchiando e giuocando con un suo guanto, quando gli scherani, nascosti dietro l'angolo d'una casa, gli s'avventarono contro, urlando: — "Ammazza, ammazza! " — "Io sono il duca d'Orléans " - gridò egli: - " E noi vogliamo te! .. - risposero gli assassini, percuotendolo. Un suo scudiero alemanno cercò, per difenderlo, di gettarsi sopra di lui e coprirlo del suo corpo; ma venne ucciso: una popolana s'affacciò alla finestra, gridando: "All'assassinio! "Ma uno degli scherani: " Taci, trista femmina! ", le gridò, e al lume della face, essa vide uscire da quella casa un uomo d'alta statura, con un cappello rosso abbassato sugli occhi, che s'avanzò nella via per riconoscere se il duca fosse ben finito. come non era succeduto, alcun tempo prima, del contestabile. Ma questa volta gli assassini si erano meritato il compenso pattuito: il corpo era tutto pesto e pieno di ferite, un braccio traforato in due luoghi, troncato l'altro e monco del pugno.

gittato lontano, spaccato il cranio da un orecchio all'altro, e sparse le cervella al suolo. A così fatta vista, l'uomo dal cappello rosso disse: "Spegnete tutto, andiamo via; è ben morto. "Allora dagli assassini fu appiccato il fuoco alla casa, furon gittati per la via de' triboli di ferro, per dare impaccio a chi volesse inseguirli; e tutti si rifugiarono nel palazzo d'Artois.

Il mattino seguente, il duca di Borgogna si recò, insieme agli altri principi, alla chiesa de' Frati Bianchi, ove era stato deposto il cadavere per aspergerlo d'acqua santa, ed esclamò: "Mai in questo reame non fu commesso assassinio così malvagio e proditorio! " E quando si fecero l'esequie, pianse, e fu uno de' quattro che portarono i lembi del panno funereo. — Ma passati alcuni giorni, quando il gran proposto di Parigi dichiarò al consiglio de' principi ch'egli teneva il filo per iscoprire i colpevoli, solo che gli si concedesse di penetrare ne' palazzi del re e de' principi, Giovanni Senza-paura si conturbò, impallidì; e traendo a parte il cugino d'Angiò, e lo zio di Berry, disse loro: "Son io che l'ho fatto: il demonio m'aveva tentato. "

Nè molto stette a rinfrancarsi, e a prendere il partito di confessare apertamente il delitto, e di giustificarlo. Il giorno seguente si presentò al palazzo di Nesle per sedere nel consiglio; ma venutogli incontro lo zio, gli disse: " Bel nipote, non entrate per questa volta; non piace a taluni che ci siate. " Dubitò allora che si pensasse di resistergli e di farlo prigione; tornò in fretta al suo palazzo, salì a cavallo, e senza perder tempo, cercò scampo ne' suoi possedimenti in Fiandra. Di là fece poi sparger voce, scrivere apologie e annunziare altamente com'egli non avesse fatto altro, togliendo di mezzo l'Orléans, che prevenirne gli agguati. Un francescano, Giovanni Petit, lettore di teologia nella Sorbona, predicò poi, alla presenza della Corte e del popolo, per dimostrare, con dodici tesi in onore de' dodici Apostoli, essere non solo opera permessa ma meritoria l'uccidere i tiranni; non altro che tiranni doversi tenere i colpevoli di lesa maestà; avere l'Orléans congiurato

contro il fratello per usurparne la podestà; essersi più d'una volta abboccato con fattucchieri a danno del re; doversi giudicare lui meritamente ucciso, per il bene della cosa pubblica, poichè lo Stato avrebbe in esso avuto un tiranno. - Questo fa vedere come, travolti i giudizi, si guastino le menti, e si riesca a mostrare la virtù e il delitto il contrario di quello che sono. E tre giorni prima, il re medesimo, in uno di que' rari momenti che la demenza gli concedeva, aveva segnato al cugino di Borgogna lettere di condono, nelle quali diceva " di non serbare disgusto alcuno contro di lui per aver fatto mettere fuori di questo mondo suo fratello, per il bene e per l'utilità del reame. " In quel torno, lo stesso duca di Borgogna era giunto a soffocare una rivolta scoppiata nei Paesi Bassi, facendo macello di venticinquemila Liegesi; e si mise in via con le sue schiere alla volta di Parigi, dove entrò, il 24 di novembre del 1409, salutato da acclamazioni trionfali.

La duchessa d'Orléans, la bella e dolce Valentina Visconti, almeno non ebbe ad essere testimonio di quest'onta della sua casa: la tolse di vita, prima di quel giorno, il grande affanno e il lutto per la morte del marito. Essa aveva preso per motto: Rien ne m'est plus; plus ne m'est rien. - Il giovinetto duca d'Orléans, alcun tempo di poi, aiutato dal conte d'Armagnac, levò lo stendardo per vendicare la morte di suo padre; e si combattè in diverse parti del regno. I due partiti, nel 1411, presero i nomi d'Armagnacchi e Borgognoni. Anche il re Carlo VI, tornato in senno per poco, andò a campo contro Giovanni Senza-paura; ma fu costretto a segnare con lui degli accordi, che poi furono rotti. — " Nulla guasta di più un popolo (bene osservò il Thiers) che delle fazioni sostenute dai principi: esso scorda l'utile proprio per servire a passioni che stoltamente divide; gli scellerati se n'avvantaggiano soli; gli altri ne sono zimbello o vittime, e la moltitudine è come inerte massa, battuta dal martello, respinta dall'incudine, e sempre rimane preda al vincitore del momento. "

Questi cenni, riassunti dalla storia di Francia del Duruy,

ponno bastare all'intelligenza degli avvenimenti che sono svolti nella tragedia. Chi ne voglia sapere di più, vegga altri storici e cronisti, come: Les histoires de Charles VI, par le Moine anonyme de Saint-Denis et par Jean Juvenal des Ursins; les Mémoires de Pierre de Fenin (dal 1407 al 1422); l'Histoire de messire Jean de Boucicaut (dal 1368 al 1408); les Chroniques de Moustrelet (dal 1400 al 1453); les Mémoires de Lefevre de Saint-Remy (dal 1407 al 1436); l'Histoire des Français, par Sismondi (dal 1328 al 1422, cap. xx e xxvi); l'Histoire des ducs de Bourgogne, par M. de Barante, ecc.

#### NOTA.

La tragedia Valentina Visconti fu scritta nel 1855 e corretta nel 1856, rappresentata al Teatro Re in Milano, nel febbraio del 1858, dall'attore Ernesto Rossi; poi dallo stesso a Trieste ed a Vicenza; infine a Brescia; pure nel 1858, da una Società di Filodrammatici. — Non fu pubblicata che nel 1870, nel Vol. II delle Poesie (Firenze, F. Lemonnier). L'autore accenna al suo concetto e all'esito di quelle rappresentazioni nelle lettere al Bonghi, al Cabianca, e al cognato Novelli. (Vedi Vol. X delle Opere complete).

# **PERSONAGGI**

RE CARLO VI.

REGINA ISABELLA.

DUCA DI BERRÌ, zio del Re.

LUDOVICO D'ORLÉANS, fratello del Re.

VALENTINA VISCONTI, sua moglie.

GIOVANNI DI BORGOGNA.

RANDOLFO
MONTAGÙ

ARSENIO.

OLDRADO, vecchio lombardo.

CLEMENZA, ancella di Valentina.

Nobili.

PAGGI.

ANCELLE.

La scena, ne' primi quattro atti, è a Parigi; nel quinto, a Blois.

L'epoca è l'anno 1407.

# VALENTINA VISCONTI

### ATTO PRIMO.

Sala nel palagio di Nesle, a Parigi.

### SCENA I.

Randolfo, Montagù, Gentiluomini francesi e borgognoni; poi il Duca di Berrì e Giovanni di Borgogna.

1º Gentiluomo. E avrem pace miglior?

2º Gentiluomo. Non lo sperate.

Misera Francia!

3° Gentiluomo. E chi può ancor nomarla?

Patria questa non è.

Montagù.

Composti alfine De' nostri prenci i lunghi, aspri dissidi, M'allieta che, in tal di, primi venirne Testimoni di pace io qui vi scorga.

1º Gentiluomo. E i dritti nostri e le franchigie, o sire, Di Montagù, saranno intègri?

Montagù.

Dubbio

Alcun qui n'ha? Se la famosa terra Che il nativo valor del nostro braccio, Non pur morto nè scemo, a lembo, a lembo Strappa all' Inglese usurpator, dell'armi All' impeto ancor trema, qual mai furia, Qual maledir dell'Eterno, ahi! la prima Cagion ne fu? Discordia di fratelli. 2º Gentiluomo. Sì: da sette e sett'anni il miserando
Carlo, quel sire cui nomò la pronta
Del popolo pietade il Benamato,
Nella vicenda di un fatal deliro
Langue e si sface; e da quell'ora i prenci
Fanno turpe contesa intorno al soglio.

3º Gentiluomo. Deh, cauto siate! Nel tempo infelice,

Muta è la bocca d'ogni onesto, e in core

Stagna il dolor. Vedete, chi là move

Chiuse le braccia al sen, fosco il cipiglio?

Tutto ode e vede, e ad un ad un ci nota.

1º Gentiluomo, Chi è desso?

2º Gentiluomo.

Io no'l conosco.

Montagù.

Un de' creati

Del Borgognone è quello, il sir Randolfo.

1º Gentiluomo. Cupo e solo ei va sempre.

Montagù.

Da che il mio

Signor chiuse a sue brame i regi erari, Ei, com'ombra, ne vien del suo possente Rival sull'orme.

2º Gentiluomo.

E l'Orlean pur teme

L'opre volpine di costui.

Montagù.

Non volpe,

Ma tigre è desso, uso a notturna strage.

1º Gentiluomo. Saggio è temer di lui.

2º Gentiluomo.

Non più: s'appressa.

3º Gentiluomo. Viva Borgogna!

Montagù.

Ed Orleàno!

Randolfo (avanzandosi).

Al vostro

S'affratella il mio voto. Io so che pronto Vien de' ligi sul labbro il giuro; ed oggi Qui di Nesla v'accoglie alla ducale Stanza il desio di suggellar, con quella De' Franchi prenci, la concordia vostra. Io Gentiluomo (al vicino).

(Gli crederem?)

2º Gentiluomo.

(Non io).

Randolfo.

Paghi or sarete.

Stretti per man fra poco a voi verranno, Dal sir canuto di Berri condotti, Il duca di Borgogna ed il regale Cugino suo.

Montagù.

Messeri, il passo aprite;

Eccoli.

Entrano, il Duca di Berrì e Giovanni di Borgogna.

1º Gentiluomo. Ei sol, col nobil zio, qui giunge, Il Borgognon?

2º Gentiluomo.

Fu dunque inganno?

3º Gentiluomo.

O scherno?

Giovanni.

Di buon desir gran prova e di leale Osservanza non io già offersi? Un anno Volge, e di Ludovico il mal talento E le ree brame usurpatrici il regno Di sospetti avean pieno e di furore. Questa nostra Parigi arme, arme ad ogni Ora fremea; per lui cangiati in rocche I nostri alti palagi, per lui muto E dubitante il fratel del fratello, Del padre il figlio. Solo, derelitto Si trascinava, per le vôte sale Re Carlo; ne le vie spargea lamento Il famelico volgo, e quella sola Voce, la voce mia che ognor fe' schermo Al dritto popolar, levossi invano E ne' consigli invan tuonò. Già colma La misura fatal parea: già l'ire

Traboccavan da' cuori, e il ferreo grido Mettea vendetta....

Duca di Berrì.

Il so. Quando a te prima, E a me del paro, il patrio amor si fece Pietade, il brando nella destra tua Tremò; pace io v'imposi.

Giovanni.

Tremò il brando, Non s'infranse. A Giovanni di Borgogna Ignota, come il tradimento, è l'opra Della viltà.

Randolfo (al primo Gentiluomo).

L'udite? Ei sa, nè obblia Ciò che deve e che vuol.

1º Gentiluomo (all'altro).

Son questi i sensi

Fraterni?

2º Gentiluomo (c. s.). È questa la promessa fede?

Duca di Berri. Non rammentar, Giovanni, con sì amaro

Labbro i trascorsi mali, e pensa....

Giovanni.

Io penso

Che ai nostri sdegni guata l'Anglo, e ride.

Duca di Berrì. Non più dunque. Nei di ch'egro giaceva Il cugin tuo, t'addussi io stesso al letto Di lui: vegliava appo quel letto, come Angiol del cielo, la soave e bella Valentina. Ella pianse a' vostri accenti, Di gioia pianse; e sollevando al cielo Le pupille, invocar pace volea Sui vostri capi e sulla Francia.

Giovanni.

lo n'era

Altamente commosso.

Duca di Berrì.

Ambo giuraste Perdono e obblio; pur ieri, i passi miei Seguendo, testimoni ambo veniste All'olocausto del perdono eterno Nel tempio, e a voi là genussessi il sacro Pan su spezzato insieme. Ora....

Giovanni.

Or, qui stommi,

Senz'astio nè rancor, parato a nova Amistà. Ma di me, di voi, di tutti Immemore, colui schernir si piace L'attender nostro.

Duca di Berrì.

Al cenno mio non anco

Si rese; pur verrà.

Montagù.

Forse il rattenne

Grave cura di stato.

Randolfo (a Giovanni).

E qual, che ignota

Esser vi debba, o prence?

Giovanni.

O forse, assiso

Dell'incauta Isabella al regio lato, Ei di suo giuro già si pente.

Duca di Berrì.

Io stesso

M'affretto a lui: meco venite, o conti; E tu soffri per poco, e qui m'aspetta.

(Parte coi Gentiluomini e con Montagù).

# SCENA II.

GIOVANNI DI BORGOGNA, RANDOLFO.

Giovanni.

Soffrir?... No, il figlio di Filippo Ardito Non soffre onta ne spregio. A Dio dinanzi, Non a costui, chinato ho il capo; or vedi Del suo protervo superbir l'insulto. Pace accettai, ben lo rammento, e pace Forse atterrò. D'ogni litigio il seme Entro le coppe de' suoi deschi estima Per sempre soffocar questo caduco Vecchiardo.... Folle! Poi che a suo talento L'oro e il sangue di Francia emunse, or trema Sull'orlo di sua fossa, e agli altri intima Fede, amistà.

Randolfo.

Signor, vostr'alma invitta Ben riconosco.

Giovanni.

O mio Randolfo, a quale Vergogna siam venuti! Io fremo.

Randolfo.

N'avete pur. Quest' Orlean del vostro Gran padre l'alma austera attristò sempre, Come or la vostra: in sua procacia stolta, Arbitro e donno del reame intero Si presume, ed usurpa ogni possanza; Ned altro omai sitìa che di re nome. Quest' Orleàno, or lo vedrete, in finto Abbracciamento, il fero ultimo inganno

Giovanni.

Nasconderà.

Che dir vuoi? perchè parli Sommesso, e intorno guardi?

Randolfo.

Io so. Della regina, ond'egli tutto Il cor possiede — dir di più non oso — Gli atti veglia, ogni accento ed ogni passo, Or più che mai. Nelle castella sue Ampli tesori ei seppelliva — il sangue De' borghigiani e de' cultori. Anch'ella, La donna sua che pur l'ama ed onora.

Arcane trame

E dritto

Giovanni. Valentina Visconti? E non è dessa D'ogni nostro rancor prima cagione? Il re infelice sol per lei di tanta Sciagura in fondo, ohimè, cadea; per lei. Che i sortilegi e il vago aspetto e l'empie

In sua stanza ducal deserta or piange; Anch'ella, il vero io so, tremando vive. Arti fece ministre del suo vile Marito alla speranza.

Randolfo.

E a ciò pon fede

Giovanni di Borgogna?

Giovanni.

Io non accuso

L'estrania donna: di malle non teme Chi cinge spada e veste usbergo. Incontro Al fratello di Carlo e alla sua sposa Alta pur suona popolar minaccia, Che figlia è di sospetto. Ora a me giova Che nessun la disperda.

Randolfo.

In me fidate,

Signor, per questa e per ogni altra cura Che a vostra gloria intende.

Giovanni.

Io deggio intanto

Qual promisi, ingoiar questa vergogna Che il bel cugin ne appresta; e qui rimango. Tu, amico, va'; cerca le oblique vie D'Isabella e di lui.

Randolfo.

Dietro i lor passi,

Ma con la destra sul pugnale, io movo (parte).

# SCENA III.

# GIOVANNI DI BORGOGNA.

Quel traditor la sua vendetta anela, E la mia compirà. — Che feci? E come Nova amistade gli giurai?... codarda Menzogna fu. — Menzogna? Ah no! S'ei faccia Ampla rinuncia d'un poter mal compro, O a me ne renda la rapita parte, Dovrei forse?... No, no! Ch'egli il primiero Seggio a me furi ne' consigli, e nomi Ogni più bella region francese
Retaggio suo; che l'auro e la grandezza
Mai nol satolli, che mi cal? — Sol una
Fatale, ascosa, incomparabil'onta
Cancellata non fia! Nè dalla sacra
Promessa al piede degli altar profferta,
Nè dall'ostia di pace, nè dal lieto
Mescer fraterno in ospital banchetto....
Alla mia sposa, a Irene di Borgogna —
Tutto al pensarlo in me riardo! — osava
Venir furtivo; com' or, senza inciampo,
Del suo fratello alla donna. E se un velo
Copre il delitto, io'l so; se certo ancora
Non sono, il temo; e basta alla vendetta.

# SCENA IV.

GIOVANNI DI BORGOGNA, il DUCA DI BERRÌ, con LUDOVICO D'ORLEANS, MONTAGÙ e alcuni Signori.

Giovanni. Son essi. — O cor tradito, il violento Palpito affrena.

Duca di Berrì. Eccovi, o duchi, insieme.

Altero io vo dell'opra mia; nè il taccio,
Con noi la Francia esulterà.

Montagù.

Lo deve,
Al fido auspicio che de' prenci suoi
I più grandi congiunse.

Ludovico.

Cugino. A mal voler non siami apposto
Il tardar breve. Altra e più grave cura
Mi tenne; sacra la regale angoscia
È di Carlo al fratello.

Giovanni. E della sua Consorte afflitta al cognato.

Duca di Berrì.

Oual celi

Ambiguo senso nel tuo dir?

Giovanni.

Non uso

Fidare al labbro che del cor la voce.

Ludovico.

Pur, tu amaro favelli.

Giovanni.

Coscienza

Che s'abbuia è talor d'un tristo vero

Interprete.

Duca di Berri.

Che ascolto? In cotal guisa

Già mutati? E così, così già veggo

Gli intenti miei delusi?

Ludovico.

Al vostro impero

Buon zio, mi chinai primo: or quella destra, Ch'altri mi stese, a stringer son parato.

Giovanni.

Nè ritraggo la mia.

Duca di Berrì.

Non più: l'estrema

Nube svanisca e sia verace il giuro. Francia per voi troppo si dolse. Oh cessi Co' vostri sdegni il lutto ond'ella è stanca! Or sia splendido e sacro il dì che in questa Rôcca di Nesla i vostri cori unìa. In sua corte domani il re v'attende. A rinnovargli arra di pace. Andiamo. -Perchè il convito mio non va superbo Delle vostre consorti? Non è piena

Di bellezza.

Giovanni.

A' trionfi, e non al muto Obbedir del marito esser presente

Letizia là, dove il sorriso manchi

Suol la duchessa di Borgogna.

Ludovico.

المراجعة المتعلقات

Offese

Valentina Visconti empio sospetto, Ch'altri rinfiamma. Austera e sola or vive. Lunge da questa corte ov' è mal nota.

Duca di Berrì. Sdegnar potrà il mio prego? A lei n'andate.

Buon Montagù; noi la preghiam che in questa
Festiva notte, per brev'ora almeno,
Renda altera di sè la nostra sede.

No 'l negar, Ludovico. — Or mi seguite.

(Partono tranne Montagu).

# SCENA V.

# Montagù, poi Arsenio.

Montagù. Principio avverso a lieta fin non mena.

Ed io per lor, per questa Francia, ed anco
Per me dubito e tremo. O furor cieco
Di parte, che n'avvolgi, nè le tue
Vittime eleggi! Che avverrà? Ma il cenno
Del duca adempir devo.... Or chi mai giunge?

Arsenio. Nobil signor ....

Montagù.

Chi siete?

Arsenio.

Arsenio io sono.

Montagù. Uom della corte d'Orleàno?

Arsenio.

In corte,

Ignoto io vivo, a favor regio ignoto. Me l'austera scienza, onde il mortale Penètra i cieli e l'infinito arcano, Rapia, negli anni giovanili, ad ogni Inganno di speranza. All'ire vostre, Alle grandezze, ai vanti io guardo e passo.

Montagù. Or vi conosco. L'italo voi siete
Cui già da molte lune accolse il duca,
Poi che alla sua nobile sposa accetto
Vi seppe. Da quel dì, nell'alte sedi,
O per le vie, nessun vi scorse.

Arsenio.

Io vivo

Solingo; e i miei pensieri ad altra mèta Chè non la vostra levo. Or, se qui venni Fu per voler della duchessa.

Montagù.

Forse

Arsenio.

Io la precedo.

Montagù.

In alta fama

Voi saliste, messer; la terra vostra È de' grandi intelletti il nido eterno. Ben so che qui prenci e baroni a gara Chiedean de' vostri accenti un solo, e invano. Pur la regina e il duca istesso....

Arsenio.

Il duca

Da me sdegna i responsi; ei franco segue, Sia di fango o di sangue, il suo cammino.

Montagù. Aspro ed audace voi parlate....
Arsenio.

Il vero.

227 367770.

Montagù. Se osassi anch'io....

Anch'ella?...

Arsenio.

Che non potreste voi,
Messere, osar? Chi pavido e sparuto
Si striscia come serpe, e spia negli occhi
Del suo signor quando parlar, tacersi
O laudar giovi; chi l'oppresso addenta,
O a due nemici amico, all'un sorride,
Porge all'altro la destra, a nullo il core;
Chi va notturno e non respira, come
Il sicario o l'adultero per via,
Non teme inciampo; alto egli sale, e spezza
I gradi, appena è giunto al sommo.

Montagù.

Avverso

Seguirvi ognor, se mi sdegnate amico, Giuro; nè vi fia scudo il nome istesso Di Valentina.

Arsenio.

Il gentil nome e sacro

Non mescete alle vostre aspre, feroci Rugginose nequizie! In mezzo al duro Secol cruento, fra l'odio e il delitto, Ella sola, d'amor, di fede esempio Intemerato, vive ignota al mondo, D'altro marito degna e d'altra sorte, Andromaca novella! E per lei forse Al seme iniquo Dio perdona ancora.

Montagù. Itala è anch'essa; e bene sta sul vostro Labbro l'omaggio. — Non più, a lei m'affretto. (Parte).

### SCENA VI.

ARSENIO poi VALENTINA col seguito.

Arsenio! Oh come questo greve, infetto Arsenio. Aër ti pesa! Pur che speri e chiedi, Che attendi qui? Perchè il natio castello Un di lasciasti e le selvose rive Del tuo Verbano?... O miei liberi sogni! O infinite speranze! Immensa, ardente Insazīata fiamma, che dai primi Anni mia vita consumi! O immortale Scienza a cui, spregiando l'armi e il vano Signoril dritto, io mi sacrai fanciullo, Che mi donasti tu? Notte, tenèbra, Impenetrabil come tomba. E freddo Era il mio core; invan levai lo sguardo A scrutar Dio: non mi rispose. Muto È il sillogismo, e sola sapienza Il blasfema. Ma un di... perchè vederlo Io dovea? Nova luce ed aura nova Mi circonfuse.... Io vidi e vissi e amai!... — (pausa). Ma a che fin mi trarrà questa segreta

Virtù che m'arde?... Chi 'l può dir? Del padre Già morente lasciai l'antica stanza; E la sua man, che volea benedirmi, Scorsi tremar; fuggii. Qui venni, e il varco M'apria la steril fama, ai sofi amica: Qui rividi colei, che ancor m'è sacra Più che vita e che morte. A me non cale Che di quasi regal serto si cinga, E sua la nomi un sire d'Orleàno: Essa amar lo vorria, ma non può amarlo. — O cieca speme, ove mi guidi?... Almeno, Qui ancor vederla oggi a me lice. È dessa.

# Entra Valentina con alcune Dame e Paggi.

Valentina. Qui, a liete veglie ed a conviti Arsenio?

Arsenio. Nè qui siete voi pur, madonna? Corse

Gran tempo già, da che tra questi infausti
Di gioia simulacri alcun non vide

Valentina Visconti.

Valentina.

E dirlo io stessa
Quasi non so, perchè qui venni. In mesta
Lontana solitudine io vivea,
Ove mai della reggia eco non giunse.
Là, tra' miei figli io vivea; ma deserta,
Ignota e afflitta spesso. Orgoglio nostro,
Santo di vita orgoglio, è l'amorosa
Prole e leggiadra. Quante volte muta,
E nel sembiante de' cari innocenti
Tutta fisa, l'arcano interrogai
Dell'alme lor! Quante volte negli occhi
E nell'ingenuo riso la parola
Di quell'uno io cercava, onde l'aspetto
Stranio mi si fe' quasi! A me correa

De' fanciulli il più adulto; e tutta in pianto Veggendomi: Perchè così mi guardi? (Dicea) Madre; che hai?... — Misera! lunge Dall'amor suo, dal suo sposo e signore, Ch'è mai donna quaggiù?

Arsenio,

Sposo e signore
E vostro amor, duchessa?... Oh! perchè questo
Ludibrio eterno, cui nomaro il fato,
All'italico ciel vi tolse? Il vostro
Possente padre, che d' Italia tutta
Sognò stringere il freno, arra di sue
Promesse infide allo stranier v'offerse,
Voi, sua figlia, e di sua vita superba,
Sola incolpevol gloria!

Valentina.

Innanzi a Dio
Ei sta, con l'opre sue. Pace al suo spirto.

Arsenio.

Ei fu che in core vi stillò quel tosco
Onde si nutrì sempre, e: Vanne, o figlia —
Tal forse disse — de' cristiani regni
Il più grande fia tuo. — Ma voi, madonna,
La turpe ambizion d'esser regina
Di questo fango non accieca.

Valentina.

Arsenio!

Troppo talvolta interrogar presume
Mortal senno. Ma dirvi io deggio il vero.
Voi sì fedele e giusto, voi che un giorno
Vedeste il mio duolo segreto, e l'ira
De' potenti e degl'imi dispregiaste
Con impavido accento; voi che primo
Nel mio dolce idioma a confortarmi
Veniste, ciò ch'io sento intender solo
Qui fra tutti potete. È ver, mi dolse
Lasciare il cielo mio; pur, qui sperai
Pace e amore trovar.

Arsenio.

Qui, pace e amore?...

Non qui, nè altrove in sulla terra fûro, Nè saranno.

Valentina.

Perchè tutto rapirmi? Se illusion quest'è, che mi rendete Per essa, voi?

Arsenio.

Di sua bellezza alteri,
Un dì, l'itala donna i franchi lidi
Facea.... Di voi che fu? Sposa al più grande,
Al più leggiadro cavalier di Francia,
Salutata d'amor, poi nell'obblio
Negletta sempre, lo vedeste a insana
Cupidine di regno intender tutto. —
Pietade e mesto affetto d'un demente
Sir vi traeano al fianco....

Valentina.

Oh qual memoria,
E quanto affanno! Misero chi sogna,
Mortal grandezza, le speranze tue! —
Del monarca le rotte, infauste voci
Ancor parmi d'udire, e il suo lamento....
Veggo il pallor, veggo il suo crin scomposto,
E la veste sfibbiata.... È solo; e lunge
Nell'aër suona inascoltato grido:
Egli me chiama.... e di seder m'accenna,
E poi mesto sorride.... Ma sì brevi
Eran gl'istanti di sua pace! un solo
Detto ignaro, un soffiar di vento, un suono
Rapianlo a furor novo e più fatale;
Nè più mi ravvisava....

Arsenio.

E voi piangeste; E spense il suo furor quel divin pianto.... Fuggian le larve; ed ei riscosso, ancora Diletta vi nomava e sua sorella.

Valentina. Ahi, dì funesti!

Arsenio.

In vil sozzura, intanto, I suoi giuri scordava e il suo delitto L'uom cui foste venduta....

Valentina.

Io vi chiedea
Conforto, non oltraggio. E non è sacra
Per voi la mia sventura?... Un dì, fremendo
Il popolo a me intorno alto imprecava
Me d'ogni sua miseria e d'ogni danno
Operatrice. Il mio consorte a regia
Possanza, è vero, ambìa: ma più feroce
Il Borgognon geloso eragli inciampo.
Che vidi allor? Di ciurmadori insani,
Di negromanti oprar gl'inganni; e spento
L'onor di Francia e de' suoi forti il nome.
Inorridii; celar l'angoscia volli
Lunge da queste mura. Ma quell'ira
Stolta, antica, crudele, a che fui segno
Non è ancor morta. Or che sarà di noi,

Arsenio. Tregua novella all'armi, agli odii intima
Un vecchio prence.... Ma chi fè vi pone?

Di questa terra misera e pur cara?

Valentina. O virtù, dove sei?

Arsenio.

S'ella pur vive,

Solo in te vive! — Tutto il resto è infamia,

Menzogna, tradimento. Il tuo dolore,

I tuoi figli, te stessa, eletta donna,

Obblia per un istante; e a quel ver torna

Che già meco con tanta ansia cercavi.

E tu dall'aër nostro la vivente

Fiamma un dì avesti del pensier, che strugge

Ogni inganno, ogni larva.... Maledetta

Fu la grandezza, e fu l'uom maledetto

Che s' innalza sull'uom: la fede è morta,

E il mondo invoca e aspetta una novella Redenzion!

Valentina.

Funesti, audaci sensi

Tu parli....

Arsenio.

Con te sola, o nobil donna,
Non mento; ogni altro io sprezzo, ovver non curo.
Tu, grande e pia, dell'intelletto al mesto
Martire t'inchinavi; esule ei venne,
E gli hai stesa una man, su cui cadea
La primiera sua lagrima.... Or, tu stessa
Parla: che fè, che premio ti concede
L'austera tua virtù?...

Valentina.

Pace.

Arsenio.

Qual pace?

No, tu qui vieni, il so, cercando vieni, Nel tardo affetto d'infedel marito, Schermo da' tuoi pensieri.... È vano! sempre Tu sarai sola.

Valentina.

Ho i figli. — Insiem con essi, Ritornerò dove molt'anni omai Di mia vita consunsi.

Arsenio.

È sacra forse
Una madre pe' figli?... E che? Dal primo
Carlo a tal dì non han polluto il trono
Incesto e parricidio?

Valentina.

Udir più a lungo

Colpa sarebbe, o Arsenio!

Arsenio.

E nella stessa

Tua stirpe, o donna?...

Valentina.

Deh! non più, ti scosta.

#### SCENA VII.

La regina Isabella accompagnata dai Duchi d'Orleans, di Borgogna e di Berrì; Valentina, Arsenio, e i convitati.

Isabella. Qui la duchessa d'Orleàno?

(Volgendosi a Ludovico).

Ludovico. •

M'era, o regina....

Duca di Berri. Io la pregai. – Duchessa

Il venir vostro or compie alfine....

Valentina.

De' voti miei.

Giovanni. Che dirà il re, signora,

Che più al suo fianco non vi trova?

Ignoto

Il primo

Ludovico. (Io fremo).

(A Valentina).

Senza un mio cenno....

Valentina. Io non potea di vostra

Gioia una parte aver? Chi 'l vieta?

Ludovico. Io stesso.

(La prende pel braccio).

Valentina (a Ludovico).

Già troppo a voi chinò sua fronte e tacque L'offesa donna... Non è più che un suono Di scherno il nome mio? Che mai vi feci? Stancai colla mia prece il ciel per voi, E per questa che un dì patria novella A me parea... di pace udii parole, E serena qui venni... Or, più non giova.

(Agli altri).

Importuna sorgiunsi, e mal s'addice Il mio pallido viso e la dimessa Vesta a' conviti ed a' giocondi balli. Io mi ritraggo; nè a voi sia per questo Meno lieta la notte.

Duca di Berrì.

Oh, rimanete!
Non io già ve'n pregai? Non è mia sede
Questa?

Isabella (a Ludovico). Mercè le date, o buon cognato,
Se l'interceder mio....

Arsenio.

(Dunque osan tanto? Ed essa, come etereo spirto bella, China al suol le pupille e in cor perdona!...)

Duca di Berri. Passo lunga stagion, che non accolse

Tanto onor l'alto mio castello. Andiamo,
Bella regina, e voi nipoti e amici,
Ove s'apron le danze. Al re domani
Farem l'omaggio.

Ludovico.

Voi, col buon cugino, Sarete ospiti miei nella vegnente Domenica.

Giovanni. **.** Arsenio. Tal sia. (Partono, tranne Arsenio).

Qual si matura

Nova e più orrenda guerra?... Amor fatale, Tu se' nato tra gli odii e tra la morte!...

### ATTO SECONDO.

Galleria nel reale palagio di San Pol.

### SCENA I.

## VALENTINA, CLEMENZA.

Clemensa. Deh! signora, onde mai così tremante, Agitata così?

Valentina.

Tu il chiedi? Or volge
Il quint'anno dal dì ch' io non toccai
Queste soglie regali. — Oggi, del zio
Qui mi richiama il cenno, e.... dirlo io devo?
Una fedel speranza estrema. È forse
Il voler di Colui che a noi comparte
Gioia e dolore in sulla terra.

Clemenza.

Oh! quale

D'altri affanni sorgente, mia diletta Signora! E perchè il tacito castello Abbandonaste, asil per voi di calma E d'obblio?

Valentina.

Come l'onda solitaria

Del Ligeri, che il suo spalto circonda,

Passa mia vita. Or sento che soverchio

Fu il mio soffrir; sento che già si muore

Nel mio cor la virtù, la forza ascosa

Che finor mi sostenne.... Oh! tu vedesti

La mia fronte pacata, asciutto il ciglio,

Mentre in sen la tempesta mi durava.

Tu, ancor quasi fanciulla, e dell'amore

Ignara, indovinar non puoi.... non puoi Legger qui dentro.

Clemenza.

Pur rammento anch'io Ciò che sommesso udii narrar sovente, Nè ripetervi osai....

Valentina.

Sì; che, per vile
Ambizion fatta procace, iniqua
Tela io tessea; che dell'altrui delitto
Ministra, scelsi armi e veleni io stessa;
Io maliarda e adultera!... — O Clemenza,
Di che fui rea, perchè la mano eterna
Tal si gravasse sul mio capo?

Clemenza.

Ed ora,

Che attender mai, che sperar, nobil donna,
Vi riconduce?

Valentina.

Ah taci! Il cor qual sia
Di donna e madre tu non sai: la prima
Volta quest'è che un mio gemito ascolti.
Più a me non ride giovinezza, e il sole
Della vita tramonta.... I figli miei,
Tu pur floridi e belli a me d'accanto
Crescer li vedi; i figli miei, tra poco,
La mia sventura ed il materno oltraggio
Comprenderanno.... Ed io dovrò la fronte
Curvar, tacermi a lor dinanzi? Io vile?
Vituperata, anche per lor?

Clemenza.

No: giusto È Dio, nè può volerlo. Or come osate Qui secura tornar, qui dove affranto Langue re Carlo, ed Isabella regna?

Valentina. Isabella?... Oh! in quest'ora a me il suo nome Non ripeterlo.... Invan chiedo a me stessa Qual poter qui mi spinga. Udii di pace Un giuro rinnovarsi.... Ahi! Non è pace, Ma larvata vendetta.

Clemenza.

E voi?...

Valentina.

Non tremo

Io, no, per me. Tutto scoprir, di tutto Farmi certa vo' alfin.... Misera! Il vero Chi più di me conoscerà? Tradita Foss'io da lui, meglio reietta, e morta, Che infelice così! (Piange).

Clemenza.

Deh! non piangete!

In queste mura, ove aggela il sospetto Ogni alito che spiri, il pianto è colpa,

Valentina. Già il sai tu stessa?... Oh! mi perdona.

Clemenza.

A noi

Un de' prenci ne viene.

Valentina.

Egli è de' nostri

Nemici il più possente.

# SCENA II.

GIOVANNI DI BORGOGNA, VALENTINA, CLEMENZA.

Giovanni.

Omai, duchessa,

Di questa reggia tetra fia mutato Il costume: con voi l'astro rinasce De' più felici giorni.

Valentina.

E amaro scherno

Del par rinasce sul labbro superbo Del duca di Borgogna.

Giovanni.

A me nemica

Tal sempre è Valentina? E darò invano Fraterno pegno con la destra mia Al suo consorte?

Valentina.

Mal vi fate velo

D'infinta calma, e d'amistà la dolce Voce imitar credete.

Giovanni.

Origin prima De' guai di Francia io già non fui. Calpesto Mendaci accuse: tra il consorte vostro E me, giudice il cor di Valentina Or sia.

Valentina.

Che dite?

Giovanni.

In ver, fra tanta ebbrezza. Del trionfo nel dì, rancori antichi Rimestar più non giova. Obblio giocondo, Folli piacer, quest'è saggezza.

Valentina.

E voi,

Da quel di pria già sì mutato?

Giovanni.

È vero:

Più me stesso non sento. Oh! chi mutarmi

Potea così, fuor che di vostra voce L'incanto, e il raggio che da voi si parte?

Valentina. Che intendo?

Clemenza.

(E qual ne' detti audaci senso Fatal si cela?)

Giovanni.

(Sì; migliore ammenda

Mi sia questa). Oh, duchessa! (Le si avvicina).

Valentina.

Mi lasciate!

Non movete un sol passo.... A Valentina · Nessun mai volger, come osate or voi, Potè lo sguardo.... Invan del mio consorte L'opre offuscar, rapirmi invan tentate Il segreto dell'alma. A lui sommessa Qui venni, a lui che di virtù, di nome, E d'onor, tutti vi soverchia. Voi.... La vostra mente io stessa, io, sì, penètro: Voi rinnegate in cor del labbro i voti. Pure io veglio, e le cupe arti discerno

Io sola, e scevra d'ogni colpa, il petto A nova angoscia, ed al pugnal, s' è d'uopo, Offrir saprò. Seguite il cammin vostro, O duca! Io, debil donna, io non vi temo. (Parte con Clemenza).

Giovanni. Tu, illusa, me non temi?... Altro consiglio Seguire è vano. Ciò che un dì fu scritto Dall'onta, il sangue laverà. Fraterna Giustizia intanto, e liberal promessa Tutto ricopra, come i fior la tomba. — Egli stesso ne vien.

### SCENA III.

GIOVANNI DI BORGOGNA, LUDOVICO D'ORLEANS, MONTAGÙ.

Ludovico.

Primo al regale Omaggio sempre il buon cugino accorre.

Non anco il re vedeste?

Giovanni.

No.... duchea,

Nè provincia, nè legge al popol dura A chiedere non ho. Re Carlo io piango,

E la sua Francia.

Ludovico.

Ma perir non deve

Francia: e se inerte un braccio cade, tutti

Non cadranno del par.

Giovanni.

Le franche insegne

Non io guidai della Gironda in riva, Cugino, nè di Burg appo le mura. Ma se ai prodi che il mio grido raccolse Contro Calese, avaro odio possente Non diniegava e vittovaglie e paghe, Non saria muto allo straniero insulto L'onor francese, e il mio. Ludovico.

Quale onor? L'armi

Di Borgogna, se il ver fu detto, o prode Cugin nostro, non pur vedean la polve Desta dai passi dell'Inglese.

Giovanni.

E vide

L'Inglese ai fanti d'Orlean le spalle.

Ludovico. Chi ardisce?...

Montagù.

Mio signor, non sia raccesa

Di discordia la face estinta appena; Ma il voler di due grandi alme congiunte, Doni al regno salute.

Giovanni.

E ai vili infamia

E a' traditori.

Montagù.

O duchi, il re s'avanza.

## SCENA IV.

I precedenti; RE CARLO VI, ISABELLA, il DUCA DI BERRI, RANDOLFO e cavalieri.

Re Carlo. Eccomi ancor fra voi. Lungo e funesto

Questa volta fu il sogno.... Oh non ritorni!

Isabella. Del dolor che passò come or ti piaci
Far richiamo?... Non sei, non sei tu il sire
Della possente Francia?

Re Carlo. È dunque Francia
Ancor mia, dite?... E l'Anglo?...

Duca di Berrì. Omai s'intana Nell'ultime sue rôcche.

Ludovico. E del suo folle Ardir pentito, offre codardi patti.

Re Carlo. Dunque, tra poco....

Ludovico.

La paterna impresa

Avrem compiuta, e da Pirene al mare

Non resterà solo un nemico.

Re Carlo.

Un solo?...

Ma il popol nostro, che d'alto lamento Intoppo far solea del re al cammino, È alfin pago, felice?

Isabella.

E quando, o Carlo,

Non è il popol felice? A noi soltanto Del suo destin la grave soma incombe.

Re Carlo. È ver, lo sento da tant'anni io stesso: Perch' io non son che un re infelice.

Duca di Berri (con malinconia).

Sgombra

Oggi, o sir, la mestizia che sì nera Nube su te glà stese. Oggi è per l'alta Valesia stirpe un dì festoso e grande.

Re Carlo. Isabella Sì?... Qual giorno?

Duca di Berrì.

Nol sai?

Di prodezza, e d'onor gara inquieta, Partìa dal tuo fratello il generoso Cugin tuo di Borgogna....

Re Carlo.

È dunque vero?

Breve contesa

Del zio Filippo tu, Giovanni, l'aspro Core implacato, affè, redasti!

Giovanni.

Amore

Di giustizia ei lasciommi e de' suoi dritti Sacra tutela.

Duca di Berrì.

Ora per me fu spenta

La rea favilla di discordia; pace In tua mano a giurar prostransi entrambi.

Re Carlo.

Di Chi può tutto, di Chi può, se vuole, Rinnovar la mia stanca anima inferma,

Questa è mercede. Orsù, venite.

(Per salire al trono).

Dammi

La tua destra, Luigi; e tu, fedele

Giovanni..., Ma dov'è l'angiol di pace? Ahi, più nol veggo!...

Duca di Berrì.

Di chi parli?

Isabella.

Quale

Spirto invochi?

Re Carlo.

Non v'è, non v'è tra noi

Chi se'n ricordi? La sorella mia, Colei che sola meco pianse un giorno.

Ludovico.

Valentina? E vederla ancor tu brami? Dillo, e al tuo cenno....

Re Carlo.

Oh venga!

(Escono due Gentiluomini).

Alcuna fede

Non è colà dove non splenda il raggio Degli occhi suoi.

Giovanni (al Duca di Berri). (Tal dunque è il re mutato? Ei l'abborria sì forte, or qui la invoca).

Isabella (al Duca d'Orleans).

(E sempre simular m'è forza).

Ludovico.

(Soffri,

Regina: il borgognon nova ira strugge; E noi vincemmo).

Giovanni (a Randolfo).

(Al fianco mio, Randolfo,

Tienti, e stiamo a veder la lor viltade. Costui, pur che a' miei danni il re conduca, Torna a gittargli la mogliera in braccio).

## SCENA V.

I precedenti; Valentina seguita da Arsenio e da altri Cavalieri.

Valentina. Poi ch'è vostro desio, sire.... (Deh quanta Pietà m'ispira il rivederlo!)

Arsenio (tra sè).

(Accusa

Nefanda incontro a questa donna un giorno Sonò: fia vera? E più non son che un nome Virtù e delitto?)

Re Carlo (a Valentina).

O tu, suora gentile,

Vieni, t'accosta: e si riposi il mio Sguardo nel tuo così pietoso e mesto.

Oh! da gran tempo m'obbliavi.

Valentina.

lo m'era

Lunge, buon sir. Di Blesi nel tacente Castello, in mezzo a' figli miei, solinga Vissi fin qui: sacro dolor, che mai Nou si cancella d'una madre in core. M'era compagno.

Duca di Berrì.

Tregua ad ogni affanno

Oggi dee farsi.

Ludovico.

Alla comun difesa

Pospor mi piacque il dritto mio.

Giovanni.

Di dritto

Si parla ancor?... Chi no'l difende, è indegno Di possederlo.

Isabella.

Incaute voci!

Re Carlo.

Or bene?

Li odi tu, Valentina? Auspice ei vonno Della lor pace il re; ma pace è questa?... No, tu stessa no 'l credi. E quante volte Fur composti i litigi, e quante, in breve Ora, non sorser più feroci! Ahi sento Pesar sovra il mio capo, ognor più grave, Il maledir di Dio!... Già sette e sette Anni passâr, da che qual folgor cadde Il suo fatal decreto. E questa è dunque Una corona, ed io son re?...

Ludovico.

Fratello!

Isabella.

Carlo, che pensi?

Montagù.

Oh nostro sir!

Duca di Berrì.

D' intorno

Non ti stiam noi, che sì t'amiamo?

Re Carlo.

Voi?...

Chi m'ama, chi può amarmi? E non son io Solo, reietto, abbandonato sempre, Come nell'antro suo belva ferita?... Oh fuggite, lasciatemi! Se tanto Desio vi punge di regnar, strappate Questo lacero manto, al fianco mio Togliete il brando inutile, e lo vibri L'un dell'altro nel core.... Io re non sono.

Duca di Berri. Misero! A che venimmo? Il suo funesto Delirio ahi! torna.

Re Carlo.

Ite, vi dico!

Isabella.

A un breve

Raggio di vita, più cupa succede Dell'alma sua la consueta notte. Discostiamci, ei lo vuole.

Ludovico.

È tale il vostro

Piacer, regina?

Isabella (al duca di Berri). Sì, buon zio, venite. Giovanni (a Randolfo).

(Vedi, per questo dì, l'atroce intento Consumar non potranno).

Duca di Berrì.

A lui fra poco

La calma riederà.... Non vi scostate Dal suo fianco, duchessa (a Valentina).

Valentina.

Io ?...

Giovanni (a Randolfo).

Meco vieni.

Se il sol vederla il furor suo raccende, Su quest'ombra di re che non può l'empia Propinatrice di veleni?... (Partono). Re Carlo.

Solo

Io sono ancor.... Rimani tu.
(Prende per mano Valentina).

Arsenio (a Valentina).

Non io,

O signora, vi lascio.

(Partono anche gli altri, tranne Valentina e Arsenio).

### SCENA VI.

RE CARLO, VALENTINA, ARSENIO (tenendosi in disparte).

Valentina.

A me soccorri,

Dio del ciel!

Re Carlo.

Valentina!

Arsenio (fra sè).

Ecco l'istante

Che sì a lungo aspettai. S'ella fu rea D'un sol pensier, se del monarca un solo Sguardo la profanò, libero sei, O mio spirto, per sempre; e contro a Dio Hai vinto!

Re Carlo.

Ti ricordi, o mia sorella,

I dì che fûro?... Anch'io, tra i prodi allora
Invitto, sfavillar vidi il sorriso
Della bellezza, e il mio cor ne balzava.
Te vidi allor la prima volta.... Oh! come
Di Meluno a' tornei, fra i canti e l'armi,
Bellissima apparisti! Ardeati un raggio
D'italo ciel nelle pupille brune,
E lieve il passo e il portamento altero!
Del fratel nell'amplesso, invida punta
Carlo sentì.

Valentina. Arsenio. Che mai, signor, rammenti? (Dunque ei sì viva di quel tempo serba L'imago? E dessa lo riguarda, e trema,

Pallida, muta?... Anima mia, paventi, D'udir paventi il vero?)

Valentina.

Oh sire, al triste

Richiamo di quei di sento turbarmi.... Deh, almen lasciate che con l'ombra sua Li ricopra il dolor.

Arsenio.

(Perchè i pensieri

Del re disvïar tenta?)

Re Carlo.

Pur tu sei

Soave e bella, o Valentina, come
A que' di lieti. Io solo, io son mutato
Da quel che un tempo fui. Re senza nome,
Vil simulacro di poter non mio!...
Pria, su miei passi in festa correr vidi
Di mie cittadi il popolo e la gaia
Gente de' campi; or, quand'esco dal regio
Carcere mio, tremanti e curiosi
A me guatan da lungi, come a fera
D'estranio lido....

Valentina.

Oh sventurato! Ed io

L'abbandonai così?

Re Carlo,

Più in cor non sento

Nè speranza, nè vita; ma una cupa Torpida brama di dormir nel nulla. Il mio voler che vale? E che poss'io? E da chi tersi il pianto, e qual si leva Destra per benedirmi?

Valentina.

O re, se all'alma

La voce amata un di pur vi penètra; Se una mite fidanza ancor v'ispira Aura di pace, al Dio che vi percosse, E di vostra sventura il lutto antico Addoppiando, il rendea per noi più sacro, Deh! chinate la fronte; un mesto prego, Un sospir, ve'n ricordi, allor la calma Rese al petto agitato e l'empie larve Dissipò.... Deh m'udite! era in que' giorni Che a pregar v'insegnai. Sulla deserta Casa del re, sedea grave d'affanni Orribil nembo, e la comun sciagura. Che dovria di pietade esser maestra, Rampollava livor, discordia e strage. Amica destra invan cercaste; spento Era il ricordo de le belle imprese, Muto all'orecchio vostro il nome istesso Di Francia. Ed io ve'l ripeteva... e vidi Aprirsi a un riso il vostro labbro, e al cielo L'attonita pupilla sollevarsi. Giunte così le palme, al vostro lato, Come in quest'ora, io mi prostrai. (S' inginocchia).

Re Carlo.

Qual voce

Benedetta, divina?... Ove son io?...

Arsenio. (Inusato tumulto i puri accenti
Dentro mi fanno.... Fu delitto il folle
Dubbio.... Non è costei cosa mortale).
A me pur perdonate, a me parlate
Di speme e di preghiera.

Re Carlo (vedendo Arsenio). Ond'ei qui venne?...

Valentina, chi è desso?...

Valentina (alzandosi). Egli era meco, Signor, quando pur dianzi, al cenno vostro, Io rimanea....

Re Carlo. Che chiedi? e chi sei dunque?

Arsenio. Un uom che vi compiange.

Re Carlo. E il nome tuo?

Arsenio. Arsenio.

Re Carlo.

Oltr'Alpi nato ti rivela
L'accento.... A che ne vieni ove l'antica

Babel risorge co' suoi turpi vanti?
Qui l'aer maledetto, erma, infeconda
La terra; qui esecrati i padri ai figli,
Ai fratelli i fratelli. Ignudi e vôti
Vedi i templi, dal suol levarsi al cielo
Fumo di orrendi riti, e canti osceni
Di fattucchiere.... Or tu, che speri o attendi?

Arscnio. Verme altier, nato al regno od al servaggio,
L'uomo abbraccia od insegue ombre ed inganni,
Ch'egli noma speranze. Io nulla spero,
E nacqui per pugnar contro il mio fato.
Ove il duol piange invano, ove la colpa
Trionfa, io cerco la ragion suprema
Della vita.

Re Carlo. Se può il mortal trovarla, Tu il potrai, qui.

Valentina (ad Arsenio). Deh! il vostro dir non turbi La mente sua, già scossa, ahi! troppo.

Arsenio.

O sire.

Tu gemi e soffri; ma l'uman volere Del fral vince i tormenti. Amar cercasti Gli uomini, e a te d'intorno, come stipe Che il vento porta, di nemici un nembo Si ravvolse.

Valentina. A che mai di sue sventure Gli favellate?

Arsenio (a Valentina). Il suon de' passi io sento

Del delitto che giunge.... E voi pur foste

Segno innocente a tanto odio mortale.

Perchè la vostra fronte ahi! cinse un cerchio

Di vile auro e di gemme?

Re Carlo (a Valentina).

Or, di chi parla?

Arsenio. Anch'essa, o sire, il giuro, è al par di voi
Infelice e tradita.

Re Carlo.

S)?... tradita?

Diceste: anch'essa?... Un'altra volta adunque Io son tradito!... Il son, come in quell'ora Che Dio mi fulminò. (In delirio)

Veggo la rôcca

Del Mans, la selva maledetta, e veggo Da' sterpi il fero uscir pallido spettro Che al mio destrier s'avventa, il fren n'afferra, E grida: O re. tradito sei!... Poi l'ampia Interminata, nuda, arsa campagna, E il säettante sol, dell'armi il lampo, Il grido della mischia, e nella polve Di sangue lunga riga... Egli era sangue Di traditori!... - No, lasciate, io debbo Qui trafiggerlo.... È il mio fratel? Che importa? Ei pure è traditor.... Qual'atra, orrenda Notte mi copre! urlo di morte e riso D'inferno suona che non ha mai fine !... Chi m' aita? Ove sono?... Io muoio.

(Cade privo di sensi).

Valentina.

Dio.

Abbi di lui pietà!

Arsenio.

Pregar v'è dato

E piangere.... Io qui veggo a che sia giunta L'empietà degli umani. Egli delira. Misero re! ma nel delirio suo Quanta ragion!

Valentina.

Che dite?

Arsenio.

Egli è dell'opre

Della sua donna, e del fratel presago. Il re, voi stessa, e tutti siam trastullo All'odio e al tradimento. Pure, anch'io Veglio e non tremo.

Valentina.

Qual mistero?

Arsenio.

O donna,

La virtude non sai che da te move!

Io gli astri ho noverati, io l'ombre arcane
Tentai dell'universo; e pur mi sento
Come timido infante a te dinanzi.

E tu meco sedevi, e un dì t'appresi
L'uman fato a scrutar ne' cieli eterni....

Valentina. Deh! non più.... Qui, vedete, il re si desta. Re Carlo (risensando).

Deh! non m'interrogar.

Tu de' cieli or parlavi.... O pio, ripeti Il tuo conforto: egra ho la mente e stanca, E male io ti comprendo.... Oh! tu che il sai, Dimmi, di noi che fia?

Arsenio.

Re, tu lo chiedi?

Re Carlo.

Dirlo ei rifiuta.

Ma il so, ma il nappo avvelenato e il ferro Veggo.... E più temo chi d'amarmi giura. Lungi da me! Fuggite tutti.... Iddio Solo è potente, e mi punisca Ei solo!

(Ricade sui gradini del trono).

Valentina. Ei ricade; il reggete.

Arsenio.

Alma dell'uomo,

Che sei tu?... (guardando il re).

Re caduto, di superbo

Sgabello al piè, tu m'apri il mesto enimma.

### ATTO TERZO.

Stanza d'Arsenio, in una torre del palazzo d'Orléans.

#### SCENA I.

## Arsenio solo.

È mistero di colpa!... Un furor cieco Arsenio. Di superbia li avvolge e mena. - A turpi Voluttadi ministra, una codarda Oppression, che sul fiacco caduto Passeggia, ecco il poter di questi prenci Sulle plebi disperse.... A che pur tuoni. O minaccia di Dio, sul labbro incerto De' servi dell'altare? Avignon cade, E Roma ancor non vinse. - Io cerco il vero Nell'intentato grembo di natura. Mai la vita non posa.... E intanto, oh! intanto De' figli della terra il più infelice Son' io! Qual seguo inane sogno, e quale, Nel mezzo del cammin degli anni miei, Terreno amor mi tarpò l'ale?... Amore? Amar poss'io? Potrà colei, che sola Seppe il tormento del pensier che m'arde, Rispondermi? aspettar meco la vita Che, bramata, invocata, ancor non sorge?... Questo vil duca, che ad un serto agogna, E pur teme il delitto, incauto io 'l veggo Correr contro al pugnal che, a lui pensando, Altri nel buio arrota.... E che far? L'opra

Svelar? tacermi?... O Valentina! L'uomo, Che con l'anello sua schiava ti fece, Morrà.... Ma no! Tu il piangeresti, e il pianto Più non ti dee solcar la faccia bella. Vieni e m'odi.... Che a te, sola una volta, Io possa dir: t'amai! — Vana scienza, Sarcasmo di ragion, respir d'amore Non t'alimenta. O notte! O visioni Del mio soffrir compagne!

(Siede in profondo abbattimento).

## SCENA II.

ARSENIO, VALENTINA, seguita da OLDRADO.

Arsenio.

Ella! Quì viene?

Valentina. Non mai del vostro meditar gli austeri Silenzi, a così tarda ora, io turbava, Arsenio. Pur....

Arsenio.

Dalla mia fè, duchessa, Nulla chiedeste mai.

Valentina.

Venuta è l'ora

Che a cimento io la ponga. A me dal dolce Suol d'Italia ne venne messaggero Questo vecchio fedel: d'Oldrado il nome V'è ignoto, forse; ma l'ira novella Che al sire di Borgogna e al mio consorte, E al re stesso fa esoso ognun che nacque Nel bel paese, e primi i miei congiunti, Ad occultar mi sforza il pio saluto Ch'ei qui recommi e il suo soggiorno, in pria Che del duca la mente io non discopra.

Oldrado. Di periglio cagion non lunga, in queste Mura, o duchessa, io vi sarò.

Arsenio.

Signora,

Temete il duca, voi?

Valentina.

Se il temo, Arsenio?

E non degg' io, più che temerlo....

Arsenio (con grande amarezza).

Amarlo?...

Bene sta. Folle inchiesta era la mia — Sacro asilo, messer, nella romita Mia torre avrete: la duchessa il volle. Ma, se occultarla non v'è imposto, quale Cura vi guida a noi?

Valentina.

Parlate, Oldrado:

Nessun m'è fido come Arsenio.

Arsenio.

È vero.

Oldrado.

Tutta, o duchessa, vi svelai la trista De' miei dì ricordanza; in brevi detti Stringerla or posso; nè però men grande In voi sarà il compianto. Io son proscritto, Vecchio, e mendico quasi. Un tempo, amica Mi seguì la fortuna; a me d'allato Crescean tre forti figli, onore e vanto Del nome mio. Leggiadri e valorosi. Vita, speranza a lor rideano.... Oh voi Veduti non li avete! Allor che il vostro Possente genitor tolse Bologna A' Bentivogli, e correa della bella Firenze, cor d'Italia, all'arduo acquisto, I figli miei, di libertade ardenti Fuggiro insiem; s' uniano all'armi avverse, E insiem cadean sull'oppugnate mura, Per mano di fratelli.

Arsenio.

Da sua cieca Ambizion sospinto il padre vostro, O signora (ridirlo io qui non temo), Serva far volle Italia, e saldò il primo Anel di sua catena.

Valentina.

Or morte franse Del padre mio l'intento, e non v'è sguardo Che più il legga.

Oldrado.

Ma geme, e il sen ferito Da guelfe e ghibelline armi, già muore La patria nostra, ahi! non più nostra, e invoca Il Franco e l'Alemanno: e l'uno e l'altro Calâr dall'Alpi e il ferreo piè v' han messo. Pure, oh il credete! anco vi batte un qualche Cor forte e giusto.... Ed io qui venni....

Arsenio

Udite:

Sorgiunge alcun.

Potreste?

Valentina.

Chi mai? tradir me forse, E questo de' suoi figli orbato vecchio

Arsenio.

Arsenio mal v'è noto, e ancora Non vi diss' io.... Ma non è tempo. Andiamne, Messer.

Oldrado.

Vi seguo.

(Partono Arsenio e Oldrado per una via segreta).

# SCENA III.

VALENTINA; poi ISABELLA con un paggio.

Valentina.

Generoso spirto,

Arsenio, sei: come nel solo amico Che a me il ciel serbi, in te confido. – Amico? Dirlo io posso? o pensarlo?... Incauta, ahi! troppo Del mio dolor tutto il segreto apersi Alla pietà di lui: l'alterno pianto

D'amore è facil consigliero. Io temo
De' miei pensier, di me medesma; veggo
Il periglio, e fuggir non so. Ma sola,
Ma deserta son io, trovo un nemico
In chi mi sta più presso; ed egli.... Oh come
Questo assiduo pensier sempre ritorna!
Egli sa chi m'offese; e nessun core,
Prima del suo, fedel mi fu nè pio.
Ma che vaneggio?... Io qui salia, chiedendo
Per Oldrado un asil.... Misero vecchio!
Di patria caritade esempio, ei viene
A me, cui nulla è dato, fuor che speme
E lacrime.

(Entra la regina Isabella, mascherata).

Isabella (da se). Costei qui sola? Inganno D'Arsenio è forse; ovver del duca?

Valentina (da sè).

Ignota

Dama giunge furtiva.... Oh! chi vegg'io? Isabella (accennando al baseio di rilirarsi).

Parti.

Valentina. (È Isabella. – A che verrà?)

Isabella.

Signora.

Del saggio Arsenio io chiedo.... Non è questa Sua stanza?

Valentina.

D'Orleàno entro il palagio,

Che mai vi trasse in questa ora notturna?

Isabella. Chi lecito vi fa?... Siete voi forse D'Arsenio ancella, o amica sua?

Valentina.

Vorreste

Finger, ma è vano. Tal mi conoscete, Qual'io voi stessa.

Isabella.

Tu mentisci.

Valentina.

Io mento,

Isotta di Baviera

Isabella.

In sua superba
Onestà, ben a dritto or può la figlia
Del conte di Virtù gettar l'insulto
Alla regina sua; severa e schiva
D'ogni piacer profano, ardui misteri
Tentar, negletta in solitudin pia;
E temendo che il rude ignaro volgo
Troppo la benedica, ad ogni sguardo
Celarsi; di beltà che langue e passa
I trionfi spregiar, mentre in umile
Atto essa viene, qual novella Aspasia,
Di giovin baccelliero al seggio accanto,
A interrogar con lui d'astri remoti
L'arcana danza. (Si toglie la maschera).

Valentina.

E tu accusarmi puoi?

Tu d'ogni mio dolor prima, anzi sola Artefice? Per te, per te non fûro Grandezza e pace a me rapite, e amore? Da quel dì stesso ch'io poneva in terra Di Francia il piè, conobbi la sventura: Oltraggiata e tradita, anco pietade Mi fu posta a delitto, e fin la prece.

Isabella.

Ma dal dì che toccasti il franco suolo, Non m'odii tu?

Valentina.

T'odio? A te stessa il vero Negar ti giova. Che mai può l'umile Vassalla incontro alla scettrata donna? Piango, e m'attristo; altro non so: celai Le mie lacrime a tutti, e innanzi tempo Di bruna e vedovil vesta mi cinsi. Tu siedi ne' consigli, te de' prenci Il fitto stuol circonda: altro io non sono Che, in mezzo a' figli suoi, madre negletta.

Isabella. Di virtude e saver miracol novo,

Vanto de' cavalieri, amor de' saggi, Chi può oltraggiarti?

Valentina.

Il chiedi tu?... Ma al vano

Garrir non usa, e a sopportar da lunga Stagion costretta, incontro all'arti tue Coscienza m'affida.

Isabella.

E mal t'affida.

Se a te schermo non fosse il regal nome....

### SCENA IV.

## ARSENIO, ISABELLA, VALENTINA.

Arsenio. (Qui la regina?) Ond'è, signora, in questa Rimota stanza il venir vostro?

Isabella.

Arsenio,

Alto del senno tuo già suona il grido:
Fama narrò che in ancor verde etade
Tu sorgi grande, come un di Abelardo.
Ma temi, io te n'assenno, ove a te cara
Sia la vita mortal più del periglio,
Temi! E meglio t'ascondi, incauto amante.

Valentina. L'udite voi? Perchè essa venne, e quale

Nutre rancor? Qual brama di vendetta

L'accende contro a voi, contro a me stessa?...

Arsenio. A che venga io non chiedo; il so.

Arsenio. Isabella.

Sì addentro

Tu guardi, e a tanto nelle magic'opre Giunge tua possa?

Arsenio.

Non la scorza io leggo Dell'uman frale, ma ciò che nell'alma Più si trafuga. E pria che tu varcassi Pur or quest'erma soglia, io ti scorgea Venir, coverta di volgare ammanto, Larvata il viso.

Isabella.

Che di' tu?

Arsenio.

Là nell'auree tue sale, attediata
Da lunghi encomii, a' cortigiani, a' prenci
Desti commiato; l'armonie leggiadre
Cessavano, al cessar della giocosa
Guerra di brevi alluminate schede
Che, a trastullo del re ne' suoi mesti ozii,
Sottile ingegno offerse. E tutti allora
Bisbigliando tra lor, cauti e sommessi,
Partian, fuor d'uno.

Valentina.

(Impallidisce.... a terra

Pur dianzi

China gli occhi....)

Isabella.

E dir puoi?... troppo presumi,

E nel presumer tuo confidi.

Arsenio.

Sgombra,
Ogni tema: chi sia quell'uno, io deggio
Dirlo a te sola. Pur, che vale il dirlo,
Se ogni voto, ogni accento io posso aperto

Farti, ogni sua promessa?...

Isabella. Valentina. (Io tremo).

Oh novo

Tessuto di sciagure!

Arsenio.

Sì, tu il dici. Siccome l'erba che veste la terra,

Sciagura si rinnova, e non v'è mano Che la divelga mai. (Ad Isabella).

D'antichi giuri

Ti parlò quel possente, e di speranze Rinate, ma all'effetto or pronte e inchine. Celeste, umano, od infernal potere Non più la notte scioglierà che avvolse Del re la mente; ad uno ad un la tomba Accorrà i bellicosi estremi avanzi Della stirpe di Carlo; agil ragione Di Stato rimestar può leggi e dritti, E parlamenti; in sua cieca paura, Tace il popolo e sta. D'un sol si teme Grande, audace, implacato, al par d'ogni altro; Nè fia il temerlo vano.

Isabella.

E tu, sì saggio,

E audace più, nulla per te paventi?

Arsenio.

Ancor non ti diss'io, superba donna, A che vieni. — Del re la morte aspetti; E il supremo suo di saper ti tarda; Quel di che chiedi e aneli fra le braccia Dell'adultero tuo.

Valentina.

Cielo! Io non reggo....

Oh qual furor ne' guardi suoi!

Isabella.

Perverso

Impostor! Pria che con la notte in cielo Svengan gli astri, che mal t'eran presaghi Di tua sorte, vedrai che può vendetta Di donna e di regina. (Parte).

## SCENA V.

## ARSENIO e VALENTINA.

Arsenio.

Oh! almen voi siete

Pria vendicata.

Valentina.

Che facesti, Arsenio?
Partia furente.... Ed ora, al mio consorte
Ella corre.... ella stessa a Ludovico!...
Oh perduta son'io!

Arsenio.

Così, o duchessa,

Tremate, voi?...

Valentina.

La mia speranza, uccisa M'hai tu per sempre!

Arsenio.

O creatura eletta,
Che ancor non crede della colpa all'atra
Necessità!... Ma di dolor maestri
Non vi furo i traditi anni gentili?
E chi d'un sol vostro pensier, d'un guardo,
Fu degno in terra mai? Gloria o dolcezza
Di madre e sposa il nome a voi recava?

Valentina. Ah! invano amai, vissi invano.

Arsenio.

E quel giorno, Fu il primier ch'io vi vidi! il giorno istesso Ch'un de' vostri figliuoli, ahi! morto appena, Sul freddo sen vi riposava ancora....

Valentina. Perchè quell'ora tu rammenti. Arsenio? Per quanto a sopportar duolo m'avanzi, Non fia del duolo che passò, maggiore, Nè a te, che in parte testimon ne fosti, Mai tutto apersi il mio soffrir. Che valse A ignara sposa, che lasciava i lieti Lombardi campi e di quel ciel l'azzurro Profondo, e de' poeti il dolce canto, E le glorie paterne, che mai valse Quest'ebbra pompa di grandezza, a cui Non rispondeva il cor? Fu invidiata L'itala donna; e non l'accolse un solo Dei desïati ed amorosi accenti. -Oh! il dirò? Da tant'anni è in me sepolto Ouesto martir.... Noto or ti sia.... Vedesti, Colei che la tua soglia or passò appena, A me dinanzi umiliata: l'ira Del core avea negli occhi.... Ma quel lampo Non mi fert: più bella in suo furore

Mi parve... Oh! mai di gelosia non arsi, Come in quest'ora!

Arsenio.

Voi, donna infelice?

Valentina. Oh sì, Arsenio!... Io l'amai.

Arsenio.

(Soffri, mio core!)

Già vi compiansi. Or perdonate, s'io Chiederlo ardisco: ancor l'amate?

Valentina.

Il deggio.

Arsenio.

Avvinto al giogo degli iniqui zii,
Di sua febbre superba arde tuttora
Ludovico; ei ti sprezza e ti calpesta,
Sogna un trono, l'attende, e per sanguigno
Calle a salirvi è già parato. E quando,
Fremo al ridirlo! un popolo, tradito
Al par di te, della follia di Carlo
Osò gridarti rea, qual voce o quale
Braccio levossi alla difesa? Il suo?...
Ti maledisse il volgo, ed ei sorrise.

Valentina. Deh, pietoso mi sii!... Non ti ricorda

Che di Milan due prodi alla disfida

Venièno qui, del mio buon padre in nome?

Ma per me il sangue almen non corse.

Arsenio.

Vana

Fu la disfida; niun l'accolse, e l'empio Sospetto vive. Nè a te l'alma preme Terror di lui, di tutti?

Valentina.

Ah sì! talvolta

Temo, ma quale aita a me più resta? Chi farmi scudo può? Chi può salvarmi?

Arsenio.

O nobil donna! Un solo cor, negli alti Suoi rapimenti, il battere del tuo Comprese e tacque.... E mai tu non gli desti Neppure il segno della speme. Attende L'empio marito il tuo morir; ma dove L'incalzi il fato, e d'aspettar si stanchi, O l'infame reina armi sua destra, Ei, col pugnale suo....

Valentina.

Non più! deh cessa! Sì, non è folle il terror mio, lo sento. Ma tu, Arsenio, deh! obblia.... Troppo io diceva.

Arsenio:

Se infelice tu sei, ch'è mai la vita?...
Oh vieni! Fuggi questa terra antica
Nella colpa, e quest'aër maledetto
E putre, come il fango che l'esala.
Una patria io conosco, al sol più cara,
Ai cieli più vicina, alle corrotte
Umane belve ignota, e dove ancora
Splende innocente il sol!...

Valentina.

No, non seguite!

Non lo vedete il terror mio?

Arsenio.

Deh! ascolta....

Di mia vita è il mistero. Oh! perchè dirlo?

E non sai che te sola io veggo ed amo,
Come nessun mortale amò, nè fia
Che amar possa giammai?... Addio per sempre,
O gloria, o sapienza, aeree figlie
Dell'intelletto, addio! Vostro non sono.
Vieni, fuggi con me! d'un pellegrino
Italo ardito seguirem la via:
Di Marco Polo, lo rammenti? un giorno
Noi leggevamo insieme; ei là ne scorga
Ov'è il perpetuo oriental sorriso.

Valentina. Qual memoria e qual sogno, Arsenio, invochi?...
Oh notti! Obblio di vita!... Al fianco tuo....
Com'esuli del ciel, noi sospirammo
Una patria.... No, no! Che parlo? e dove
Guidarmi vuoi? Non più, nulla diss'io! —
Ma se un dì meco hai pianto, se alla mia

Debil virtù pur credi, oh non rapirmi L'ultimo spiro suo! Lunga, io lo sento, Fu troppo questa pugna....

Arsenio.

Alma non hai

Fuor che la mia, che a te soccorra! — Ah, m'odi, Fuggiam per sempre!

Valentina.

Oh, lasciami.... Io son madre!

Arsenio. Qual suon di passi?...

Valentina.

Chi m'aita?...

## SCENA VI.

CLEMENZA con un figlio di VALENTINA, ARSENIO, VALENTINA.

Clemenza.

A voi,

Signora, accorre il picciol Carlo.... In mezzo Al sonno suo, pur or destossi, e pianse Di voi chiedendo.... Ed io qui osai....

Valentina.

Sì, vieni,

Dio ti guidò, mia fede e vita mia! Più non temo or me stessa.

(S' inginocchia e abbraccia il figlio).

Arsenio.

O afflitto spirto!

Tu il duclo eleggi, ed io son teco ancora.

#### NOTA.

Alla pag. 347 si accenna alle carls da giuoco, inventate sul finire del secolo XIV e che distraevano il Re Carlo VI nelle ore di melanconia.

# ATTO QUARTO.

Sala nel Palagio d'Orléans a Sant'Antonio.

### SCENA I.

LUDOVICO D'ORLÉANS, VALENTINA.

(Il duca ha un foglio in mano).

Ludovico. Qual nemico voler così vi accieca?

Parla il prence e il marito: ei può dar legge,
Ed ancor prega.

Valentina. Il dritto vostro? E quale
Dritto? Del genitor sacro è il retaggio,
Nè mai ripudio ne farò.

Ludovico. Re Carlo
Rivoca il dono suo: terra di Francia
Non è il contado di Virtù?... Segnate,
Segnate qui.

Valentina. Che val? Non v'appartiene
Quanto a me fu rapito? Il mio germano
Che aspra guerra combatte, e del paterno
Stato la minor parte appena serba,
Due nobili legati alla francese
Corte inviò, di sua ragion custodi:
Voi d'accorli negaste. Io nulla chiedo
Per me, nulla pretendo; il mio destino,
Qual'ei sia, l'accettai; nè lo rifiuto.

Ludovico. Che ascolto? E tal già siete a finger usa?

A quai disegni insani ancor porgete

Mano ascosa io non so? Non so che ad ogni

Mio voler fate inciampo, e che per voi, Di tali insidie esperta, a fremer torna, Là nelle mura d'Asti a noi soggette, L'italica baldanza? E voi non foste. Voi che. all'insubre e al ligure ardimento Esca crescendo, rinfocaste l'ire Al Buccicaldo avverse, e di nova onta Sfregiate il pennon franco? Voi, nel mezzo Della notte, pur ieri, de' ribelli A infami esploratori orecchio deste E. asilo....

Valentina.

Quale accusa? E osate, o duca?... Ludovico. Dire il ver che m'è noto, e che v'atterra. Non venne a voi, dalle tenèbre occulto, Un audace proscritto? Ad incontrarlo Non saliste voi stessa là nell'erma Torre d'Arsenio, di costui che d'opre E di pensieri a voi maestro, è anch'esso Traditor?...

Valentina.

No. scolparmi a voi dinanzi Sarìa far vile agli occhi miei me stessa. Ben di più voi sapete: che menzogna Fûr tali accuse, e che innocente io sono, No 'l sapete?... Oh così noto vi fosse Il mio soffrire e lo sperar! Ma sempre Sperai, soffersi invano.... A me la destra Mai non stendete, ed un pio sguardo mai Nel mio cor non discese....

Ludovico.

Inutil, folle, È tale ardor, che del passato a' sogni Vi richiama, o signora.

Valentina.

Oh! Ludovico. Qual'eri un dì, e qual sei?... La fede è questa Che impromettevi?... Fede? amore io volli,

Amore ti donai.... Ma quel ch'io brami O tema, or non so più: nè favellarne A te pur oso.... Ben sovente abbraccio Il figlio nostro, e stretto al cor lo tengo, Perch'ei non veda il pianto mio.

Ludovica

Più gravi.

Più forti cure ha nostra etade. A molle Ozio di pace ne' castelli aviti Languir non vo'.... La mia gloria, il mio nome E quel di Francia....

Valentina.

Oh! tu ingannato vivi.

Perfidi amici, e come veltri abbietti. Siepe ti fanno intorno, e dal tuo segno Ti traviaro; a me creder ti grava, Mi sprezzi, m' odii forse, ed io la sola, Io son la sola che t'amai, che t'amo....

Ludovico. Valentina, non più, deliro è il vostro. Per noi volsero gli anni: altro or mi giova Che d'amore o di lagrime conforto. E vòi che meco di sperar cagione Avete pur, voi rifiutate altera Il primo mio dimando, un prego; e vile Farmi volete....

Valentina.

Vile farvi, e il posso, E lo vorrei? Ciò che nel cor da lunga Stagion mi sta sepolto, a voi rivelo. Sì, fatta un dì d'ambiziose brame Stromento vil, per voi nell'onta io vissi; E tutta Francia a me imprecò, fatale, Abbominata maga.... Ahi! la mia stessa Pietà fu inganno e sortilegio.... Voi, Dirlo non temo, voi di Carlo al fianco Mi conduceste; e, senza alcun sospetto, Pregai, piansi col misero; nè intanto

Udii fremere i grandi e il popol tutto Nomarmi infame maga! E voi, che salva La vostra donna con un detto avreste, Foste muto.... Oh! vedete, io piango ancora Al vostro piè. (Prostrandosi).

Ludovico.

Sorgete. Alcun può forse
Giunger qui; scherno a' prenci or non mi fate.
Venirne il Duca di Borgogna in questa
Notte promise; e, benchè onore infinga
E rispetto, ei m'abborre.

Valentina.

Oh! da te scaccia Chi non t'ama: la gloria ha menzogneri Sorrisi anch'essa, e l'ali sue non teme Bruttar nel sangue. Tu, che il puoi, rinnova Il tuo core ed il mio.... Virtù mi rendi E pace.... Ah! tu non sai....

Ludovico.

Che?

Valentina.

Ch'io qui tremo

E raccapriccio. Oh! lascia che il ripeta, Tu sei l'orgoglio mio, la mia virtude. Ma se mi sprezzi, se in obblio mi lasci, Di', non ti cale che obbliarmi io possa Di me medesma?... Ah! no, no!...

Ludovico.

Valentina,

Perchè quel tronco dir? Che nova angoscia? Valentina. Tu qui dentro non leggi, ah! più no'l puoi.
Funesto inciampo al tuo cammin son io,
Lo sento, eppur de' figli tuoi la madre
Sono ancor....

Ludovico.

M'è fatica al cor turbato Questo lagrimar tuo.

Valentina.

Se un giorno solo, Se un solo istante cancellar potessi L'amor che ti serbai.... (affannosa). Ludovico.

Tal sia. Se fosse,

Che più madre non hanno i figli miei Sarla pur certo.

(Valentina si lascia cadere a terra; egli la guarda severo, e parte).

#### SCENA II.

# Valentina, poi Montagù.

Valentina.

Misera! ei mi lascia.

È certo! ei più non m'ama, ei non può amarmi. Oh! per qual vanto così m' ha deserta, E per chi? Tutta speme omai depongo. O calpestata donna, invan ti sforzi Contro la furia che il trascina.... E tale Ei non era. — Infelice chi non teme, Quasi logoro manto, mutar l'alma! L'alma sua, già sì eletta e generosa, Ei l'ha venduta.... O ciel, pietà di noi! Suonan nell'alma mia gli ardenti, audaci Detti d'Arsenio; impallidire, e farsi Tremando a me vicino il veggo, ed odo Morir sua mesta voce in un singulto D'amore.... Or, chi mi salva, or chi mi regge, Se m'abbandoni, o Dio? (Soilevandosi dignitosa).

Chi viene?

Montagù.

Al duca

Io reco annunzio....

Valentina.

A lui? Ma il signor vostro

Non è qui.

Montagù.

.....

agù. Nel palagio di san Polo
Carlo lo attende: al duca invia tal cenno
La regina.

Valentina.

Isabella? Uscir non deve

In questa notte il duca; ospite ei chiese Il signor di Borgogna.

Montagù.

Pur, m'è forza

Il messaggio compir, nobil duchessa.

Valentina. Ah! ch'ei non esca.... Non men grave cura Qui lo trattien.... Questo a lui dite, e ch'io.... Ch'io lo scongiuro, ond'ei rimanga. (Montagù parte).

#### SCENA III.

#### VALENTINA.

#### Valentina.

Oh come

D'un ignoto terror tremi, o mio core! Pria che il sol cada, il dì s'abbuia, e il cielo Riguardar pare sull'afflitta terra Minaccioso. Qui tutto a me d'intorno Cresce sgomento, orror: là dove stanno I figli miei ritornerò; sia quello · Della madre tradita estremo asilo. (Parte).

#### SCENA IV.

GIOVANNI DI BORGOGNA e RANDOLFO s'incontrano.

Randolfo. Signor, voi stesso?

Del cugin l'invito Giovanni. Io tenni. Ma tu, parla.

All'opra stanno Randolfo. I fidi miei già presti.

E qui che aspetti? Giovanni.

Randolfo. L'orme io non lascio del nemico vostro. Qui tornerà; testè, cred'io, fu visto Chiuso in bruno mantel, per via nascosa

Ratto partirsi.

Giovanni.

Io so dov'egli corre.

Or vanne, e veglia....

Randolfo.

Alla vendetta. Un giorno

Quest'ebbro duca calpestommi, e rise. Ma del trionfator morde il calcagno

Serpe occulto. Chi giunge?

Giovanni.

È Ludovico.

Al suo fato egli move, io qui rimango. E qui, tra poco, alla sua donna io stesso....

Randolfo. Lasciam ch'ei passi, e non ci scopra....

Giovanni. Andiamo.

(Partono).

#### SCENA V.

# Ludovico, poi Valentina.

Ludovico. Chi uscia di queste porte? Ovunque parmi I passi udir del tradimento. Sgombra, Cor mio, la tema cui destavan forse Di Valentina i mesti accenti. Or via! Di femminea fralezza io spregio i vani Terrori.... A mezzo del cammin restarmi? No, mai! La sorte de' Valesii è scritta, E nel pugno io la serro. Pur, non anco Tutta pervenni a discoprir la mente D'Isabella. A che tardo?... Ora, o non mai! È il giuro mio. (Entra Valentina).

Valentina.

Tu parti? Ove ti volgi?

Pietà non hai del terror mio? Den l'abbi D'un innocente che il tuo nome porta.... E che pur or, là, nella stanza mia,! Io ribaciava con materna angoscia.

Ludovico. A che torni? Va, scostati.

Valentina.

No! mai.

Larve funeste le mie notti insonni
Turbano; al piè di Dio corsi a prostrarmi,
Ma invan.... morì sul mio labbro la prece.
Degli astri erranti interrogai l'arcano;
E il ciel velò la faccia.... Odi che ancora
Muggon da lunge i tuoni e la procella,
Benchè il verno sue fredde ali già stenda.
Non è fatal presagio?...

Ludovico.

Sbigottirmi

Vuoi con le tue menzogne, e l'alma a terra Prostrarmi?

Valentina.

No, te'n prego lagrimando, Per l'amor ch'io ti serbo, e per l'amore Che un dì m'avesti. Omai soffrir più a lungo Non posso. — Ove tu corri, e chi t'aspetta Io so!

Ludovico.

Nè temi?...

Valentina.

Non lasciarmi, o Dio

Ti punirà!

Ludovico.

Forse il tuo drudo, o donna, Il vago incantator, ch'io cadrò ucciso Ti promettea?

Valentina.

Non più, non più! Risorgi, Prostrata virtù mia! Va, m'abbandona.... Della piangente tua consorte offesa Non t'accompagni l'ira. A che vorrei Ridirlo? Ch'io son pura a te dinanzi, Dinanzi al cielo, al ciel ch'or mi punisce D'averti amato? Sì, quel giuro eterno, Unico, santo, che fu di mia vita Speranza e forza, tu lo spezzi, e versi A colei che fu tua l'avvelenato Calice dello scherno e dell'obblio.

Pàrtiti, vanne! D'accusarti sdegna
Il labbro mio; nè tu sì vil puoi farmi,
Ch'io non rammenti che in me scorre il sangue
De' Franchi re, qual nelle vene tue;
E che son nata in quella terra, dove
È più grande il valor d'ogni sventura.

Ludovico. Garrisci pur: ciò ch'è di noi prescritto Non farai che si muti.

Valentina.

Ah! m'odi....

Ludovico.

È vano.

(Parte).

#### SCENA VI.

VALENTINA, poi ARSENIO.

Valentina. Così, così mi fugge? Iddio non compia
Su noi la sua parola. — Ecco, dispare
Da te, cui fede e amor rendean sì forte,
Ogni luce di vita; oppressa, affranta
Dalle angoscie ei ti mira, e cerca invano
Nel pallido tuo volto un raggio, un'ombra
Della beltà che fu. Misera! Ei fugge
Fastidito; e per sempre io lo perdei.
A tal dunque si venne? — Or, chi salvarmi
Può dall'amor d'Arsenio?... Arsenio? E s'io
Nelle sue braccia mi gettassi?... Ah!

(Entra Arsenio agitato, e s'arresta a qualche distanza da Valentino).

Arsenio.

Invano

Di rivederti m'hai negato; or tutti T'abbandonan, non io! — Tremenda è l'ora Che ne sovrasta; io sol, con te il periglio Dividerò, con te la morte....

Valentina.

Aita

Non vi chiesi: e qual dritto in voi d'offrirla? Lasciatemi, io non temo!

Arsenio.

O Valentina,

A me, a te stessa non mentir. Trascorsa
De' mutui inganni è l'ora; e invan presumi,
Ti sforzi invano di celarmi il solo
Segreto ch'è mia fede e mio respiro....
Da quell' istante (richiamarlo al tuo
Sovvenir non pavento) ch'io ti vidi
Là nella torre, che de' nostri austeri
Studi fu testimonio, in sul tuo core
Stretto il figlio tener, quasi cercando
In lui quella virtù che in te svenìa,
E nasconder le tue lagrime ardenti,
E la pallida gota.... ah! da quel sacro
Istante, io so che un sol potere, un fato
N'ha congiunti per sempre.

Valentina.

Era fugace

Deliro il nostro.... e l'obbliai.... Tu stesso Non richiamarlo!... (Anima mia, raccogli L'estrema forza!)

Arsenio.

Al fianco tuo, con muto

Labbro e con fida riverenza, a lungo
Stetti fra queste mura: e cader vidi
Ad uno ad uno i fior della ghirlanda
Di tua vita, ascoltai gli amari accenti
Che ti ferian; gli sguardi avvelenati
Seguii che a te raptr speranza e pace.
E il mio senno, il mio braccio, ogni pensiero,
Del mio core ogni palpito fu tuo....
Pur tacqui.

Valentina. Arsenio.

Ora, che speri? A che ritorni? A farti salva: il posso io sol, ma breve Indugio appena n'è concesso.... Ascolta.

Mentre il delitto, qui, nelle tenèbre Tu scorgevi avanzar con tacit'orma, E il pugnal non mai sazio nella fredda Man sanguinosa, ignoto io m'aggirai Tra il popolo che soffre e impreca.

Valentina.

Oh quale

Arsenio.

Fatal pensiero ti guidò? Che tenti? No. diss'io, tutto non è lezzo forse Ciò che ancor vede il sol nascer, morire. Il nome tuo, la tua beltà pur denno Qui suscitar quanti son forti e oppressi: Infiammarli io saprò que' rudi cori E gagliardi; d'orror, di generosa Impazienza fremeranno; io stesso A lor porgerò l'armi; e tutti al grido Dell'incolpabil Valentina, tutti Sorgeranno a salvarti, a versar meco Per te il sangue e la vita... Oh! non ritrarti! Non più, non più! Quel sir misero e folle Dal suo trono mal certo alla domane Forse cadrà: desti saranno a nuova E più fiera battaglia i tuoi congiunti Un contro l'altro: e allor, tu grande e giusta, Potrai raccôr, se il brami, la dispersa Corona di Capeto.

Valentina.

Deh! che ardisci
Offrirmi tu? che aspetti?... Oh meglio nota
Io tigcredea questa infelice!... Vanne,
Non deggio, non vo' udirti.

Tutto il mio sogno.

Arsenio.

Or ben, nel fango Giaccia quella corona: altra a te splende Gloria miglior; dimmi che non fu vano

Valentina.

Al mio consorte, a' figli,

Fida io morrò: l'anima mia non teme, Perch'è innocente.

Arsenio.

Oh misera!

Valentina.

Mi lascia.

Alcun qui giunge....

Arsenio.

Il vuoi? Tal sia. — Ma pensa Che per te vive Arsenio. — Odiarlo puoi, Non vietar ch'ei ti salvi, o per te cada.

(Parte rapidamente).

Valentina. Oh Arsenio! — E pura dianzi, al cielo in faccia,
Dirmi io potea? Sì, Tu lo sai, gran Dio!
Or se il vero ei narrò.... se il mio sospetto....
Che fia, che fia di noi?

#### SCENA VII.

Il Duca di Borgogna, con alcuni Gentiluomini, Valentina.

Giovanni.

Duchessa, il nostro
Venir non vi sia grave. A noi ben pare
Strano, inver, che in quest'ora il buon cugino
Quinci si parta, immemore che a festa
Ne chiama ei stesso nelle sue dimore.
Pur n'è, o signora, assai gentil compenso
Il vedervi.

Valentina.

Tornar, cred'io, tra poco Promise.

Giovanni.

Aperto il dico, che all'assidua voce
Del zio sommessi, d'amistà giurammo
Novo patto, ei mi sfugge, e par che tema
Il mio saluto e di mia destra il tocco.
Pace questa sarà?... Pur ier, con pochi
Fidi, all' entrata del regal palagio

Di Carlo, insieme ci scontrammo; ei quasi Non vedermi s'infinse; de' seguaci Scôrsi più d'un l'elsa afferrar fremendo; Pur tacqui, e simulai. Dite, madonna, Virtù non era?

Valentina.

Ahi! qual spargendo vanno Seme d'ira e di lutto in questa Francia Le vostre gare eterne! Ogni mortale Promessa altro non è che una menzogna?

Giovanni. Quai sian gli eventi, il pondo ne rifiuta Giovanni di Borgogna. — A voi diam grazie, Buoni signori, che fin qui ne foste Scorta fidata. (I gentiluomini partono).

Valentina.

A che del mio consorte In lor presenza favellaste, o duca, Sì aspro e amaro?

Giovanni.

A che? voi lo chiedete? Tutta Francia, dall'uno all'altro lido Impreca al nome d'Orlean! Voi stessa, Con lui dal reo destin congiunta, udiste Per l'opre sue tuonar sul vostro capo La bestemmia de' volghi, e d'innocente Terror compresa vi fuggiste. Or giova Che ad uno ad uno i suoi delitti, e l'empie Trame, al fin già condotte o che tessendo Si van nell'ombre, io noveri? Qual mai Non sa che, al par di vil mendico giace, Squallido e nudo quasi, il miserando Figlio di tanti regi, il fratel suo? Opra di lui non fu? De' prenci il senno Ei non sedusse, non rapì il sovrano Suggel di Francia? Ei dimembrò le terre, E d'usurpati privilegi e dritti E d'iniqui balzelli impinguò l'arche

E i tesor nelle sue rocche sepolti; Corse per lui de' cittadini il sangue E de' baroni; ei fe' più ancor.... L'antico Orifiamma ei copria d'onta fatale, E forse allo stranier tradia....

Valentina.

Tu menti,

O duca di Borgogna! E l'empie accuse In te ritorcer non poss' io?

Giovanni.

Deserta,

Vilipesa, e pur credula, sommessa All'uom che ti tradisce, io ti compiango. Quel che or narrai non t'è bastante?... M'odi, O Valentina di Milano.

Valentina (avvicinandosi atterrita). Ahi! quale
Negli occhi tuoi funesto lampo!

Giovanni.

O donna.

Tu pia, tu mite ed assueta all'onta, Perdoni e taci. — Di Filippo il figlio Non obblia, non perdona.

Valentina.

O ciel!

Giovanni.

Compenso

Vuol di sangue....

Valentina.

A che deste ai vostri fidi

Commiato?

Giovanni. E parvi, qui, notte di festa?...

Valentina. Che dir volete? e perchè quel feroce Vostro sorriso?... Orrenda notte!... e quale Fragore?... Io manco.

Giovanni.

È il nembo che s'appressa.

(Apre il balcone).

(Voci di dentro: Ammazza! Ammazza!)

Valentina. Dio! qual grido! ch'è mai?

Giovanni.

Nulla, o madonna.

Forse un marran, cui la calcata plebe Fura al capestro.

Valentina.

Ah no! Lassù minaccia Il furor dell' Eterno, e il tradimento Nutre di sangue la commossa terra. Accorrete, accorrete!... Il mio consorte, Isabella, mi rendi.... Ov'è?... Mi schiudi Il passo, io vo' vederlo.

Giovanni.

E vendicata

Non sei tu pur con me, misera donna?

#### SCENA VIII.

Il Duca di Berrì, Oldrado, Cavalieri, Valentina e Giovanni di Borgogna.

Duca di Berri. Oh sventura, oh terror!
Oldrado.
Vi o

Vi discostate,

Duchessa, per pietà!

Valentina.

Perchè?

Giovanni.

Che avvenne?

Oldrado.

Oh, no'l chiedete, no! deh, in altra parte

Mi seguite.

(Entrano alcuni armati, con faci, recando il cadavere del Duca d'Orléans).

Giovanni (con gioia feroce). È ben desso.

Valentina.

Oh Ludovico !...

Lasciatemi, io lo voglio!... Egli ritorna.... Ahi! morto.... Non è ver! — Forse più forte Sei di quella di Dio, mortal vendetta?

#### ATTO QUINTO.

Castello di Blois. Sala terrena, dalla quale si scende ai giardini. Da un lato un' ampia finestra.

#### SCENA I.

CLEMENZA, OLDRADO, uomini e donne del popolo.

Clemenza. No, ch'ella scenda oggi sperate invano.

L'ora usata passò.... Che? Non partite?

Tal'è, signore, ogni mattin. (Di nuovo ai primi).

Buon vecchio

Ritorna, e tu, povera madre: intanto

Ite a pregar per lei. (I popolani si scostano lentamente).

Voi li vedete:

Così, da tutti è benedetta e amata L'illustre donna.

Oldrado.

E nel dolor vive ella

Sempre?

Clemenza.

È il dolor sua vita, e sola fede
Del suo patir. Dacchè il fatal delitto
Fe' tutta inorridir Francia e la terra,
Essa qui tragge in solitaria e muta
Tristezza i di; quella beltà sì eletta,
Che fu dell'alma sua celeste velo,
D'ora in ora si sface: in pregar lungo
Traea le notti gelide, e di larve
Piene e d'alti terrori. La vid'io,
Spesso, in quell'ore brune, errando incerta

Venir fino alla stanza, ove a me accanto Posano i figli suoi; colà prostesa Sovra il nudo terren, presso a' dormenti, Pianger, piangere assidua; e poi non vista Fuggir com'ombra.

Oldrado.

Pur, da queste mura,
Ove il suo lutto la pietosa asconde
Del mondo agli occhi, di veder non degni
La maestà del pianto, uscia più volte
Per riveder l'alta Parigi.

Clemenza.

Oh! quale
D'altri affanni sorgente or rinnovate,
Signor! — Di Valentina il giusto, il santo
Grido moriva inascoltato. Invano,
Pallida, cinta di gramaglie e due
De' figli suoi seco traendo, a piedi
Del monarca plorò, chiese vendetta;
Invan ridisse il suo gran duolo e l'empia
Sciagura ai grandi in parlamento accolti,
E in faccia al folto popolo piangente:
Quelli fur muti, fremè il popol tutto;
Ma il di seguente, l'uccisor rediva
Trionfante in Parigi, e il popol plause.
Ahi! dunque tanto questa Francia altera

Oldrado. Ahi! dunque tanto questa Francia altera Caduta è in fondo?

Clemenza.

Di Borgogna il duca
In Amiens venne con superbo stuolo
Irto di lancie, e là tra le bandite
Giostre de' duci più famosi, a lui
I regali cugini e il vile zio
Offrian le destre; là, con ardimento
Pari al delitto, alto sclamò che schermo
E salute di Francia e del suo sire
Fu l'opra sua di sangue; e quasi tanto

Non bastasse, d'austeri sapienti
Tre voci si levar, sillogizzando
Che non sol fu virtù l'orrendo fatto,
Ma ch'ei, l'eccidio non compiendo, avrebbe
Peccato incontro al ciel.

Oldrado.

Gran Dio! che dite?

Ed or, qual mai sarà di tanti mali L'arcano fine?

Clemenza.

Dio che li permise,

Dio solo il sa.

Oldrado.

Ma questo suol, che ancora Premer mi tocca in mia vita raminga, Di regio e cittadin sangue bagnato,

Non s'agita e si scote? E l'alme istesse Nella viltà son morte e nel servaggio?

Clemenza. Voi felice nei di del mesto esiglio,

Ben più di noi, serbate a prove inique!...

A che veniste ancor?

Oldrado.

Me la pietade Di Valentina qui richiama. Invoco Sol di vederla e benedirla, pria

Che più securo asil morte a me schiuda, Nè Arsenio, quel sì fido e saggio Arsenio....

Clemensa. Dinanzi a lei, non suoni il nome suo Sul vostro labbro, per pietà!

Oldrado.

Che dite?

Clemenza. Più da quel dì, non lo rivide.

Oldrado.

Or, come?...

Clemensa. Alcun viene.

Oldrado.

Straniero alla sembianza

È desso. - Arsenio?

#### SCENA II.

# ARSENIO, CLEMENZA, OLDRADO.

Arsenio.

Buon Oldrado, oh come E dove ancor ne rincontriamo?...

Oldrado.

Uniti

Dal forte amor che tempran le sciagure, Sola catena tra gli umani, estremo Recar tributo noi dobbiamo a questa Magnanima soffrente.

Arsenio.

Ahi! quale, o amico,

Rivedremla?

Clemenza.

Tra poco, a questa parte
Essa verrà: dove il giardin più tace,
E d'un invernal sole il mesto sguardo
Ride appena al meriggio, ella si posa:
Nè v'ha chi 'l suo silenzio, e quella calma
D'un altero dolor compagna, ardisca
Turbare: altra pietà l' inclita donna,
Fuor questa, non desia.

Oldrado.

Nè il tristo annunzio Pria d'ora, Arsenio, a voi giungea?...

Arsenio.

Che mai

Chiedete? sempre a lei vicino io vissi, Invisibile, ignoto; e i passi suoi, I suoi sospir, le lagrime io contava Ch'ella qui sparse. In umil tetto ascoso, Qui mi parea spirar l'aura sua stessa: Nome e spoglie mentii; dal Reno al mare Per lei Francia ricorsi, in ogni petto Fiamme destar cercando; e non trovai, Nè popolo, nè Francia.

Clemenza.

Deh cessate!

Essa qui scende, e il vostro aspetto....

Arsenio.

È vero:

Ed io pur.... Come sosterrò il suo sguardo, La sua parola?... Voi, pietosi, osate

Ridir mio nome....

Clemenza. Oldrado. O mia signora!

È dessa.

(Arsenio si ritira nel fondo).

#### SCENA III.

VALENTINA, appoggiata ad un'ancella, ARSENIO, CLEMENZA, OLDRADO.

Valentina. Sei tu, Clemenza?... Dì', non giunse alcuno? Nè di lontano un suon di squille udisti?.. Carlo, no 'l sai? qui viene.

Clemenza.

Il re?

Oldrado.

Che ascolto?

Arsenio. (Misera! ancora ell'ama e spera!)

Valentina.

Nulla

Pria d'ora io ti dicea; ma fu il mio prego Che al fratel di Luigi alfin pervenne. Carlo, per terror forse del fatale Nemico nostro, abbandonò Parigi E a Tursi volge. Per occulto messo, L'ultimo voto della sua morente Sorella in via lo attese: oh di', non credi Che a noi verrà?

Clemenza.

Che mai sperate?

Valentina.

Alcuno

Ne ascolta qui.... Chi siete?

Oldrado (avanzandosi).

Oldrado.

Valentina.

O solo

Amico che a me serba la sciagura, Perchè tornasti? Non sai tu che stanca Io sono omai del pianto e della vita? Pregai gran tempo, nè il Ciel mi rispose, Nè gli uomini.... Oh perchè sì tardo viene L'invocato mio fin!

Clemenza.

Così non dite! Pensate a' figli: a lor serbarvi deve

Valentina.

Ah no, Dio m'abbandona, Ed Egli è giusto! — Dimmi, ove fin d'ora Maledetta e deserta Ei non m'avesse, Non saria vendicato il mio consorte, E il traditor caduto?... Ecco, tu piangi, Oldrado.... Ma, con te, chi piange ancora?

Arsenio (avanzandosi).

L'Onnipotente.

Chi per voi non potè vincer lo sdegno Di Dio, nè l'odio de' mortali.

Valentina.

Arsenio?

Or sì, n'è dato rivederci.... Al mio Desir pronto accorreste. Or sento almeno, Come lampo che fugge, questa gioia Che mai non fu, come in tal giorno, pura. No l voi non m'obbliaste.

Arsenio.

Oh Valentina!

Oldrado. Duchessa, ecco, vedete, al pregar vostro
Commosso, il re qui giunse. Udii le trombe
Dagli spaldi, e acclamar la turba accorsa....

Valentina. Dunque è ver?... Sei tu, Dio, che a me lo guidi, E la giustizia tua non è ancor morta.

#### SCENA IV.

Re Carlo, con alcuni gentiluomini, Valentina, Arsenio, Oldrado, Clemenza.

Valentina (prostrandosi a Carlo).
O mio signor!

Re Carlo. Dove son'io? Chi siete?...

E perchè trarmi a queste mura?

Valentina. O sire,

Se nota ancor v'è la mia voce, e questo Squallor mio pur vedete, se in voi vive Dell'ucciso fratel memoria ancora, Pietà di noi, di vostra casa! Al giorno Supremo io son vicina.... È la preghiera D'una donna che muor. Re Carlo, al cielo Pur fuma il sangue suo....

Re Carlo. Donna, che chiedi?

Valentina. Gran Dio vendicator! rendigli il senno;
Fa che almen mi ravvisi, e il grido ascolti
Del mio core spezzato.... Un'ora, un solo
Istante, e basta.... Non sei re? non uomo?
Senso non hai?... Rispondi.

Arsenio. Essa delira; Ed ei muto la guarda, e non comprende.

Re Carlo. Che di' tu?... Ben ricordo un tempo.... oh quanto Lontano già.... ch' io vidi un pio, profondo Sguardo, simile al tuo, nel mio fissarsi:

Ed anco il suon di tua voce par noto All'alma mia.... Meno infelice allora

Trassi il mio dì: pareami che, dal cielo Discesa, la Speranza a me compagna Venisse.... Or tutto sparve; or solo e vecchio Anzi tempo, e gravato, io vo cercando,

Nel suol che fu mio regno, il mio sepolcro. Pure, attendi.... Non sei, non sei tu forse?... No, dessa non è più! Quella che amarmi Sola poteva, il mio fratello, il mio Nemico la rapì.... Non sei tu quella.

Valentina. Che parli, o sire? A' piedi tuoi la vedi: Valentina son'io.

Re Carlo.

No. ← Fui tradito

Da lei, da tutti. Ma il crudel che nacque

Dal grembo stesso di mia madre, e questo

Vil cerchio d'oro invidiommi, a morte

Fidò il segreto di sue colpe....

Arsenio.

Oh almeno

Pietà di lei, signor!

Re Carlo.

Pietà, voi dite? Chi l'ebbe mai del re tradito?...

#### SCENA V.

Isabella, col suo seguito, e Montagù; i precedenti.

Isabella.

Il vostro

Fedel cugino di Borgogna. — Io stessa Della fermata pace a voi ne vengo Annunziatrice. Del leal, possente Nostro congiunto la guerriera destra Punì l'orgoglio di Liegi, e franse D'un popolo ribelle la cervice.

Montagù. Or Parigi l'accolse; ora amistanza E pace a tutti egli offre e giura. Io stesso Ne udii l'alte parole, e al vostro piede Le pongo, o sir.

Re Carlo (a Valentina).

Tu intendi?

Isabella (a Valentina).

Oh! s'io qui venni

Del vostro giusto duolo a turbar l'ore, Mercè mi date.

Valentina.

Altro consiglio ed altra
Mercè non chiedo per me stessa omai,
Che il fin d'ogni mercè, d'ogni consiglio,
La morte. — Fra noi giudice è l' Eterno,
Isabella! Ei penètra i nostri cuori,
Ed Egli sa che vi perdono.... O sire,
Colei che ognor per voi pregò e per questa
Misera terra, più non ha di vita,
Che un giorno, un'ora....

Isabella.

Deh no'l dite: a breve

Languor succederà calma e sorriso.

Valentina. Il voto è questo d'Isabella?

Isabella.

Intanto.

Non funestiam più a lungo il suo cordoglio, Signori.

Re Carlo.

Bene sta. — Del buon cugino L'invitta man stringer mi tarda.

Isabella.

Andiamo.

(Partono tutti fuor di Valentina e Arsenio).

# SCENA VI.

VALENTINA, ARSENIO.

Valentina. Or l'estrema virtù della mia vita
Cade; ma il Cielo, in sua pietà, m'assente
Che sola e lungi da' lor guardi io muoia.
Sì, mio fedele.... Oh! reggimi e all'aperto
Veron mi guida: assisa in faccia al sole
Che tramonta, morir desio.

Arsenio.

Morire?...

No, Valentina. Il debil passo, il muto

Ciglio e l'angor che sì t'affanna, i segni Son della pugna che pur or sofferse L'alma tua, non di morte annunzio.

Valentina.

È vano.

Finisce il mio dolor.... tutto finisce.
Te della mia suprema ora custode
Qui volli, ma conforto io non ti chieggo,
Nè speranza. Verrà la nova aurora,
E il pensier che virtù mi spegne e vita,
Meco fia muto nella fredda terra,
Per sempre.

Arsenio.

Che dir vuoi? deh parla!

Oh come

Valentina.

Bello è il cielo al morente!
(Si lascia cadere su di un seggio; un muto sopore la prende, e vaneggia).

Un giorno, in faccia

All'immenso seren.... pareami il riso
D'una invocata eternità.... Là, mira
L'astro ch'ei m'additava.... oh la sua voce
Ancora io sento!... Incolpevole, e pura
Son'io.... sul labbro a me non torni mai
Il suo nome. — A te il giuro, o Ludovico....
Tu sol, tu puoi salvarmi; io t'amo ancora. —
Venite, o figli miei; tutti a me intorno
Stringetevi; ch'io senta i vostri dolci
Respiri, e al suon delle parole vostre
Pace il mio cor ritrovi.... Ah no, è menzogna!
Pace io non vo', chè non è pace in terra,
Ma infamia, ma dolor. — Perchè a me vieni,
O duca di Borgogna? (Sorge).

Odi! qual grido?

Che fu? che sangue è questo?.... Io rea non sono, E tu, Dio, mi punisci?...

Arsenio.

Oh! quali accenti?...

Non è sogno?... Rispondi, o Valentina!

Dunque il sapesti, e nel tuo cor mi amavi. —

Prostrarmi a te, benedirti, e dal tuo

Labbro il nome imparar giuro di Lui

Che ti creò!

Valentina. Tu, Arsenio? a me d'accanto?...

Dove son' io, che dissi?

Arsenio. Che me amasti,

E che hai vinto il tuo cor.... Deh! lo ripeti,

E non morire.... ah no!

Valentina. Lassù è la vita.

(Additando il cielo).

Or, questa fede non rapirmi, Arsenio, Che per me un giorno pregherai. Tua fronte S'inchini al Dio che m'abbattè, qual vento L'arbusto della landa.... Oh! solo dimmi....

Arsenio. Fredda è tua man.... Pur or, con la parola D'amor m' hai benedetto; or mi respingi. Perchè tremi? ne più mi guardi?...

Valentina. Arsenio,

Caduto è il sole.... Or chiama i figli miei....

L'ora è questa....

### SCENA VII.

CLEMENZA e OLDRADO accorrendo, VALENTINA, ARSENIO.

Clemenza. Signora.... Deh che avvenne?

Oldrado. Oh non vedete? ella manca.

Arsenio. O scienza.

O retaggio di Satana! tu uccidi, Non puoi sanar.

Oldrado. Chiese i suoi figli....

Arsenio. È tardi!

Più non ode.... Il suo spirto è già partito?... Oh! invidio il gelo che l'abbraccia.... Questa Morte non è; morte è per me la vita.

(Una damigella conduce due fanciulli).

Clemenza. Guardate qui, o signora: eccovi Carlo, Ecco Luigi.

Valentina

La mia man si posa Sul vostro capo.... Segno forse è questo Che di Dio l'ira già passò. Verranno Giorni d'altro dolore e d'altro sangue: Contaminato da fraterne stragi Sarà il gran nome della patria vostra, Ma non morrà. Perduta da una donna, Salute, o Francia, da una donna avrai! V'accostate.... Clemenza, Oldrado, il cielo Vi guidi sempre. - E tu, che solo serbi Del mio duolo il segreto, oh vivi, e riedi Al suol che fu per me patria sì bella, E Italia ha nome; chiedi d'una mia Suora, sposata a Lui che mai non mente, Mai non tradisce.... e dille che sperando E perdonando, io morìa! (Muore).

Clemenza.

La reggete;

Ella passa.

Con me venite, o figli,
Preghiamo !... (Conduce con sè i due fanciulli).

Arsenio.

Io no. — Forse ancor vive.... Oh cielo! Finito è il tuo respiro, e il cor non batte. Tu non sei più che terra.... — E vivo? Ahi! nulla Diede la vita a me, fuor che il segreto Di seguirti in quest'ora ove tu vai.

(Beve un veleno e spira).

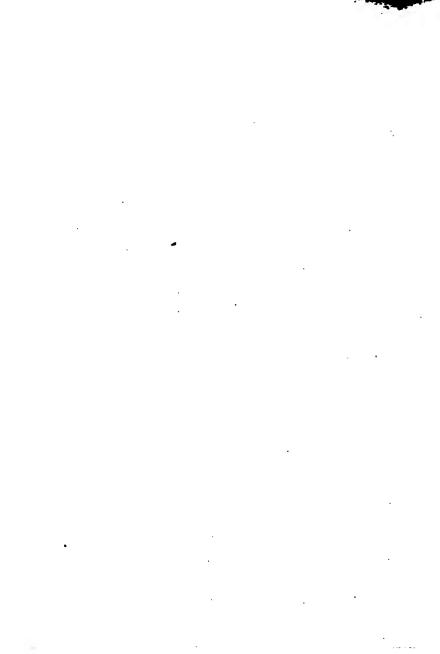

# SPARTACO TRAGEDIA

(III EDIZIONE).

Altera jam teritur bellis civilibus aetas, Suis et ipsa Roma viribus ruit: Quam neque finitimi voluerunt perdere Marsi, Minacis aut Etrusca Porsenae manus; Æmula nec virtus Capuae, nec Spartacus acer. Horatii Epod. XVI. Ad Pop. Rom.

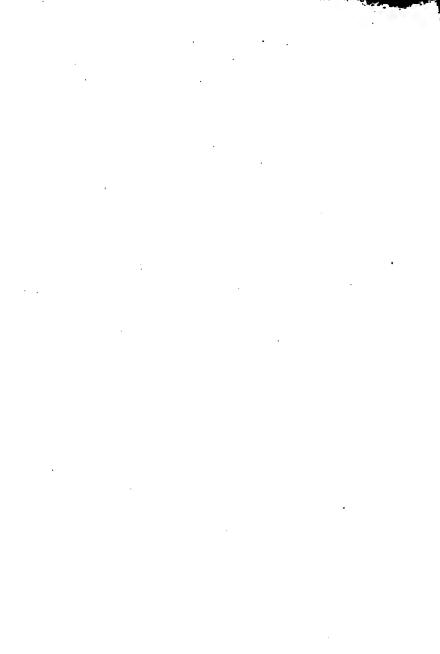

# AD ETTORE NOVELLI

A ROMA

Voi mi avete dato animo a tentare lo SPARTACO, tema arduo, del quale io m'era invogliato l'anno scorso, ne' giorni appunto che veniste a farmi cortese visita in Milano. Ora, nel pubblicarlo, lo mando a voi; accoglietelo quale memoria di un lontano amico.

Se in breve tela ristrinsi un quadro forse troppo vasto; se m'è parso che in Spartaco il concetto sociale non esaurisse l'uomo; e per intento di maggior realità e passione, ho creduto di dargli, con la fortezza dell'animo, amor di padre e di patria, voi non me ne saprete mal grado: poichè parmi che nel sentire le alte ragioni della vita e dell'arte noi siamo abbastanza concordi. Nel leggere poi le poche pagine di Plutarco che fo precedere alla tragedia, vi apparirà meglio com'io abbia ideato così il mio Spartaco, ponendo mente a ciò che quel savio narratore scrisse di lui: " nato in Tracia, di condizione pastorale, e non sola-

- " mente fornito di coraggio grande e' di robustezza, ma di " senno inoltre e di piacevolezza, più che non si conveniva
- " alla fortuna sua; avendo, in somma, costumi propri di un
- " greco, più assai che di un barbaro. "

State sano, e vogliatemi bene.

Stresa, sul lago Maggiore, 15 d'Agosto 1857.

GIULIO CARCANO.

# FRAMMENTO STORICO DA PLUTARCO

LE VITE DEGLI UOMINI ILLUSTRI VERSIONE DI GIROLAMO POMPEI.

#### VITA DI MARCO CRASSO.

Ora la sollevazione de' gladiatori, per la quale fu a sacco messa l'Italia e la quale comunemente chiamasi la guerra Spartacia, origin ebbe da una sì fatta cagione. Mantenuti venendo gladiatori in Capua da un certo Lentulo Batiato, de' quali la maggior parte Galli erano e Traci; ed essendo eglino tenuti là a forza rinchiusi, non per veruna azion lor malvagia, ma unicamente per l'ingiustizia del lor padrone. il qual riserbavali per farli duellare fra loro, avvenne che ducento di essi ammutinaronsi e deliberarono fuggire. Venutasi però a scoprire la trama, settant'otto, ciò presentendo, provvedutisi e armatisi di coltelli e di schidioni trovati in una cucina, balzaron fuori della città prima d'essere prevenuti. Abbattutisi poscia per istrada in carri che trasportavano armi da gladiatori in un'altra città, le rapirono e si armarono di esse. Quindi, occupato avendo un certo sito assai forte, elesser fra loro tre comandanti, il primo dei quali fu Spartaco, nato in Tracia di condizion pastorale, e non solamente fornito di coraggio grande e di robustezza. ma di senno in oltre e di piacevolezza, più che non si conveniva alla fortuna sua; ed avea in somma costumi

propri di un greco più assai che di un barbaro. Dicesi che la prima volta che venne costui menato a Roma per venderlo, gli fu veduto, mentre dormiva, un dragone attortigliato intorno alla faccia; e che la di lui moglie, ch'era della nazione medesima, ed era indovina, e ispirata e agitata da Bacco nelle sacre sue feste, disse che quello era un segno che dinotava che acquistata ei si avrebbe grande e formidabil possanza, la qual terminar doveva in un fine ben avventuroso. Questa sua moglie era pur con esso anche allora, e insieme con esso lui sen fuggì. Ciò che primamente fecero questi gladiatori si fu, che respinser coloro i quali da Capua venuti erano ad inseguirli, e tolte avendo ad essi molte armi da guerra, ben volentieri le cangiarono con quelle da gladiatori che aveano, e che allora gittaron via come ignominiose e proprie dei barbari. Indi, mandato essendo da Roma Clodio con tremila soldati contro di loro, e avendoli ei stretti d'assedio in un monte dove era una sola strada malagevole e angusta, la quale da Clodio stesso diligentemente guardavasi, e tutto il resto dirupato era e scosceso in maniera che passar non vi si poteva, eglino, tagliando di quelle viti silvestri che in gran quantità nate erano intorno al ciglion di quel monte, e insiem connettendo quei tralci che a tal uso eran atti, formarono scale ben salde e lunghe, sicchè dall'alto della rupe a toccar giungessero il piano, e giù senza pericolo disceser tutti per esse, restandone addietro un solo in grazia dell'armi; il quale, poichè i compagni suoi discesi furono, le calò a basso, e calate che ebbele tutte, salvossi pure finalmente ancor egli. Di ciò non s'erano punto accorti i Romani; onde, circondati poi da que' fuggitivi, sbigottiti restarono alla subita inaspettata sorpresa, e a fuggir si diedero. Quindi s'impadronirono quelli del campo; ed essendosi uniti ad essi molti pastori ch'erano in quelle parti, uomini prodi di mano e veloci di piede, altri ne armarono, e servironsi

d'altri per soldati leggieri e per precursori. Il secondo comandante inviato contro costoro fu Publio Varino: e in sul bel principio venner eglino alle mani con un certo Furio suo luogotenente, che avea duemila soldati, e lo sconfissero. Indi avendo Spartaco rilevato che Cossinio, consigliere e compagno dello stesso Varino, venivagli pur incontro con un grosso e poderoso corpo di gente, poco mancò che nol prendesse, nel mentre che si lavava alle Saline. Essendogli però questi allora a grande stento sfuggito, s'impadronì egli tosto di tutta la salmerìa; e incalzandolo, e poi facendo un grande macello, ne prese gli alloggiamenti, restando morto ben anco Cossinio stesso. E avendo poscia, in molt'altre battaglie, superato pure il comandante Varino, e presi avendogli finalmente i littori e il proprio cavallo, venne a rendersi grande e formidabile al maggior segno. Con tutto ciò non volgeva egli in mente se non pensieri moderati e ben convenevoli; e non isperando di poter mai la possanza superar de' Romani, conduceva i soldati suoi alla volta dell'Alpi, con opinione che, varcate queste, dovesser tutti ritirarsi ne'lor paesi, gli uni nella Tracia, gli altri nella Gallia. Ma eglino, ben forti essendo per la lor moltitudine, e pieni di coraggio e di grandi idee, in ciò non gli ubbidirono, e saccheggiando e malmenando andavano l'Italia. Conturbato allora pertanto e mosso era il Senato, non più dalla sola indegnità e dall'onta di una tal ribellione, ma dalla tema ben anche e dal pericolo; per lo che mandò a quella guerra, non altrimenti che ad una delle più grandi e malagevoli imprese, amendue i consoli; l'uno de' quali, ch' era Gellio, fattosi d'improvviso sopra una squadra di Germani, che per vilipendio e per arroganza separati eransi da que' di Spartaco, la sconfisse interamente. Ma avendo Lentulo, ch' era l'altro, con numerosa quantità di soldati raggiunto Spartaco, si rivoltò questi con impeto; e venuto alle mani, superò i luogotenenti di Lentulo, e tutta ne prese la salmeria. Mentre s'inoltrava poi verso le Alpi, Cassio, pretore della Gallia intorno al Po, gli si oppose con diecimila soldati; e attaccata battaglia, rimase vinto, perdè molta gente, e a gran pena potè egli fuggire. Il Senato, udite ch'ebbe tai cose, sdegnatosi contro de' consoli, ordinò loro di non doversi più ingerir punto nelle faccende della guerra, e ne elesse Crasso per comandante. Molti allora de' più cospicui di Roma andar vollero a militar sotto di lui, per l'amicizia che avevano con esso, e per la grande estimazione nella quale era egli tenuto. Partitosi adunque Crasso, a fermar andossi innanzi al tenere dei Piceni per aspettar quivi Spartaco, il quale passar doveva di là: e mandò Mummio, suo luogotenente, con due legioni a far una giravolta, con ordine di seguire bensì ognora i nemici, ma di non venir mai con essi a battaglia, nè a scaramuccia veruna. Pure, non sì tosto parve a costui di poter sperare buon esito, che attaccò battaglia, nella qual vinto restò. Molti furono quelli che vi perirono, e molti que' che gittaron via l'armi, salvandosi colla fuga. Crasso bruscamente ricevette allor Mummio, e dando l'armi di bel nuovo a quei soldati che perdute le avevano, volle mallevadori che lo assicurassero che conservate le avrebbero: e divisi avendo in cinquanta decine que' cinquecento che stati erano i primi a fuggire, morir ne fece uno per ogni decina, cavato a sorte: rinnovando così quest'antico romano costume di punire i soldati, già da molto tempo intermesso; poichè il morire in questa maniera tenuto è di molt'infamia, e mette grande orrore ed abbattimento, eseguendosi il supplicio in faccia di tutti. Fatti che così egli ebbe ravvedersi i soldati, menolli contro i nemici: ma Spartaco ritirando s' andò per la Lucania infino al mare; e trovati avendo nel porto legni di corsali di Cilicia, gli venne voglia di passare in Sicilia, e trasportando in quell'isola duemila uomini, accender quivi di bel nuovo la guerra servile, che sopita erasi da non

molto tempo e che non bisognava se non di pochissimo fomite per tornarsi a destare. Ma que' di Cilicia, dopo di aver pattuito con lui, e aver pur anche ricevuti de' donativi. restar il fecero deluso, e partirono senza ch'egli se ne avvedesse. Quindi si ritrasse ei dal mare, e andò ad accamparsi nella penisola de' Reggiani. Sopravvenuto là Crasso, veggendo che la natura stessa del luogo gli mostrava e gli suggeriva ciò che gli era d'uopo di fare, prese a fare una muraglia a traverso dell'istmo, togliendo così ad un tempo stesso l'ozio ai soldati suoi, ed ai nemici la comodità delle vittualie. Grande era il lavoro e difficile; pur, fuori della comune opinione, il trasse a fine in breve spazio di tempo, escavando una fossa per quel rilievo dall'uno all'altro mare. lunga trecento stadii, larga e fonda quindici piedi, ed ergendo la muraglia su la sponda della fossa stessa, di un'altezza e sodezza meravigliosa. Spartaco, in su le prime, non facea verun conto di un tal lavoro, e se ne ridea; ma quando poi, mancandogli i foraggi, e uscir volendo fuori, s'avvide essergli così chiuso il passo, e poichè ritirar non potea sostentamento veruno dalla penisola, stando in attenzione per coglier qualche opportunità, una notte che nevicava e soffiava un vento assai gagliardo, empì un breve tratto della fossa con terra, con rami d'alberi e con altra materia, e passar fece la terza parte dell'esercito suo.

Temette allora Crasso che non s'invogliasse Spartaco di andar contro Roma: ma depose ben tosto un sì fatto timore come vide che molti disgiunti s'erano per dissensione da Spartaco, ed eransi accampati separatamente sul lago Lucano, la cui acqua dicesi che si cangia di tempo in tempo, essendo ora dolce ed ora divenendo salsa, e tale da non potersi più bere. Crasso, fattosi addosso a questi, gli scacciò bensì dal lago; ma dall'inseguirli e dal farne strage impedito fu da Spartaco, il quale di subito comparir si vide, e rattenne que' che fuggiano. Scritto avendo da prima lo stesso Crasso

al Senato che d'uopo era che si richiamasse Lucullo dalla Tracia, e Pompeo dall' Iberia, allora egli se ne pentiva, e con tutta sollecitudine si affrettava di pur terminare quella guerra, prima della venuta di quei due personaggi, ben conoscendo che l'esito felice di quell'impresa attribuito sarebbe non a lui, ma a chi venuto fosse a dargli soccorso. Deliberando pertanto di voler primamente assalir quelli che pur disgiunti si stavano, e accampati da sè soli sotto la condotta di Cajo Cannicio e di Casto, inviò sei mila uomini ad occupare un certo colle, con ordine di procurar con ogni diligenza di tenersi nascosi. Eglino procuravano di fatto d'impedir ogni sentore che di loro aver si potesse, coprendosi per fin le celate di frasche; ma scoperti da due donne che sacrificavano pe' nemici, corso avrian gran pericolo, se velocemente avanzato non si fosse Crasso, che attaccò quivi una battaglia che fu più fiera di ogn'altra; nella quale uccisi avendo ben dodicimila e trecento nemici, non ne trovò se non due soli feriti nel dorso, e gli altri tutti periti erano, tenendosi fermi e valorosamente combattendo contro i Romani. Ritirandosi Spartaco, dopo questa sconfitta, verso i monti Petelini, Quinto, un de' capitani di Crasso, e Scrofa questore, tenevangli dietro, e l'andavan tuttavia battendo: ma egli, alla fin rivoltatosi, fuggir poi fece precipitosamente i Romani, che così si salvarono, togliendo con gran fatica dalle man de' nemici il questore, che rimasto era ferito. Questo prospero evento fu quello appunto che rovinò Spartaco, essendosi quindi tutti di baldanza riempiuti que' suoi fuggitivi. Imperciocchè più schivar già non voleano di venir a battaglia, nè più obbedivano a' lor comandanti; ma, postisi per istrada ad essi intorno coll'armi, condur si fecero a viva forza di bel nuovo indietro per la Lucania contro i Romani, secondando in ciò anch'eglino le premure di Crasso, il quale avea di già avviso che giunto era in Roma Pompeo, e che non pochi

erano quelli che ne' comizii dicevano che a lui s'aspettava il riportar vittoria di quella guerra, e che, come là fosse andato, combattuto egli avrebbe ed avrebbela ben tosto finita. Procurando adunque Crasso di attaccar battaglia con tutta sollecitudine, e di accamparsi in vicinanza de' suoi nemici, mentre cavar facea una fossa, balzati queglino fuori, a caricar vennero i lavoratori; e quindi andandosi facendo sempre maggiore la zuffa, per nuova gente che dall'una e dall'altra parte là si portava in soccorso, Spartaco, che costretto vedeasi dalla necessità a dover così fare, mise in battaglia tutto l'esercito; ed essendogli condotto il cavallo, sguainata la spada, l'uccise, dicendo, che se vincesse, avrebbe molti e bei cavalli di que' dei nemici; e se vinto poi fosse, non avrebbe allor d'uopo neppur di quello. Spingendosi poscia egli innanzi in mezzo all'armi ed alle ferite in cerca di Crasso, non gli venne fatto di poter abbattersi in esso, bensì tolse di vita due centurioni venuti alle mani con lui.

Finalmente, fuggiti essendo tutti quelli che gli erano intorno, egli si stette pur saldo, e tuttavia difendeasi; ma, cinto ed oppresso poi dalla moltitudine, trucidato restò....

Pochi altri degli scrittori antichi che ci rimangono, parlano di Spartaco e della guerra servile con tutte le storiche circostanze che ne racconta Plutarco, in questa vita di Crasso, e nelle vite di Pompeo e di Catone. Quelli che ne fanno menzione sono:

Livio, Epit., XCV, XCVI, XCVII. — Vellejo, II, 30. — Floro, III, 20. — Eutropio, VI, 7. — Orosio, V, 24, 35. — Appiano, Bell. Civ., I, 116, 121: Bell. Mithr., 109. — Frontino, Strat., I, 5, §§ 20, 23, 7, § 6; II, 4, § 7, 5, § 34. — Sallustio Fragm. Hist., III, 167. — Cicerone, Pro leg. Manil., II, § 30: Verr., V, 2, 3, 5: Ad Att., VI, 2: Philipp., IV, 6: Paradox., IV,

2. – Varrone, Fragm. – Lucano, Pharsal., II, 354. – Orazio, Carm., III, 14, 19 e Epod., 16, 5. – S. Agostino, De Civ. Dei, III, 26. – Sidonio Apollinare, Carm., IX, 253. – Plinio, Hist. Nat., XXXIII, 14. – Diodoro, XXXVIII, 21.

# NOTA.

La tragedia Spartaco fu scritta da G. Carcano nel 1857; e pubblicata in Milano, in quell'anno stesso, dall'editore F. Colombo. L'Autore ne accenna il concetto in una lettera ad Ettore Novelli (28 luglio 1857), nella quale dice esserne stata impossibile, per ragion de' tempi, la rappresentazione — (V. Opere complete, Vol. X). Lo Spartaco fu poi ristampato nel Vol. II delle Poesie (Firenze, F. Lemonnier, 1870).

# **PERSONAGGI**

CLODIO. MARCO CRASSO, Pretore. QUINTO, legato de' Consoli. SPARTACO. GRANICO, gladiatore. CASTO, altro gladiatore. MUMMIO, luogotenente di Crasso. PUBLIO VARINO. LENTULO BATIATO. UN CENTURIONE. ALISIA, moglie di Spartaco. GLAUCA, loro figlia. GIOVANI ROMANI. GLADIATORI. SCHIAVI. SOLDATI.

Anni 71-73, a. C.

# SPARTACO

#### ATTO PRIMO.

Capua. Villa di Clodio.

### SCENA I.

CLODIO, QUINTO, MUMMIO, LENTULO BATIATO e alcuni GIOVANI ROMANI, adagiati sui letti triclinarii; Schiavi e Schiave: gli uni servono al banchetto, le altre seggono a' piedi de' convitati, tenendo anfore, ghirlande e stromenti musicali. — Vasi di profumi ne' lati del triclinio. — I giovani sono messo ebbri, e il convito si muta in orgia. — Fra le schiave, GLAUCA.

Clodio. Ch'è mai la vita, se di mirti e rose
Non l'incorona amor?

Munimio. Cadano i mirti,

Qui, dove Bacco agita il tirso e ride.

Clodio (a Glauca).

Mesci o fanciulla!

Quinto. È il ver, Clodio, ch'io miro?

O dall'anfore tue virtù mi brilla

Con l'annoso licor? Cosa mortale Non è costei. Tra le greche fanciulle Non vidi, in Roma, Ebe più bella, e mai Altra simìle non sognaro i vati,

Clodio. Bella tu dici, e pari ad Ebe? appena

Tra la folla de' servi io la distinsi. Or tu m'assenni.... E acuto vedi, amico!

1º Romano. Diam plauso a Clodio, al liberal, possente Patrono.

2º Romano. Ei, saggio, non impingua l'arche,
Come un vecchiardo senator.

3º Romano. Ma l'auro

Versa e le gemme che già i nostri rudi

Padri ammucchiaro su le dome rive

Dell'Ilisso e del Cidno!

Mummio. Oh! non invano,

Dove il fato di Roma i lauri svelse

Al Peno vincitor, beviam noi pure

Dolci obblii della vita.

Clodio. Or, di chi mai Temer può Roma?

Quinto.

Non del vinto mondo,

Ma di sè stessa. Ancor tremendo suona

Di Silla il nome; e di sangue latino

Grondan le nostre insegne....

L' Èrebo accolse!

Or Mario e Silla

Mummio. E d'Acheronte in riva Insiem movendo, l'ire nostre, a scherno, Membran tra lor.

Clodio. Non più! Sacro, com' essi,
Sia ciascun che rivoca i di fatali
Ai numi inferni.

ro Romano. Ove non è chi gusti Vin di Lesbo o di Chio....

2º Romano. Nè il succulento Umbro cinghial....

3º Romano. Nè la pingue murena,

Nè il dàttero che, a gara, a Clodio nostro L'Asia manda e l'Egitto.

Clodio.

E sia. L'auspicio Ripeta ognun con le ricolme coppe. (A Glauca). Vieni, o fanciulla, e mesci ancor. Tu tremi? Di', qual ti nomi?

Glauca.

Glauca.

Clodio.

Or lo rammento.

Non se' tu quella che, al mattin, talora
Quand' io varco la soglia, umil t' appressi,
E t' inginocchi e il sandalo disciolto
M'annodi, o il lembo del mantel mi reggi?
Ben sei la stessa; nè di te querela
Mai fe' il liberto mio....

Glauca.

Signor, qualunque Cosa a te piaccia renderti non deve Sommessa ancella?

Clodio,

È vero. E so benanco Che sovente tu godi all'auree corde Di una cetra sposar canti d'amore:

E armoniosa mi sembrò tua voce....

zº Romano. Deh! Clodio, il metro dell'amor consoli

Del tuo convito la fatica.

2º Romano.

Echeggi

Il molle canto....

3º Romano. Glauca.

Al suon d'alterni baci! Signor, d'amore la canzon m'è ignota.

Il sovvenir della patria lontana

Talor m'assale, e se romita io canto,

Mesta è mia voce e fioca....

Clodio.

Or via, non cale:

Nè un cenno mio soglio ridirlo.

Quinto.

Amore

E patria, è spesso alta cagion di pianto.

Clodio. E voi, mentr'ella canta, a lievi danze Movete il piè, fanciulle.

Glauca.

(O cetra! o amore!)

(Canta).

Ride sul clivo — la luce d'Espero, Dolce alla rorida de' fior famiglia: Odi il lascivo — spirar dell'aure Che amor consiglia.

Bacia la sponda — con lento murmure Il mar che a Venere fu blanda culla: E mesto inonda — diletto l'anima D'una fanciulla.

Ma ad altro cielo — su d'ermo margine

I sospir volano della pensosa....

(S'ode tumulto: i convitati balzano impauriti dal triclinic).

Lentulo. Qual suon di grida? Li odi tu?

Di stolta

Brīaca plebe....

Lentulo.

No. Presso al recinto Del Clodiano giardin, sorgono i ludi, Ove racchiuso e obbediente io serbo Di gladiatori un branco....

Quinto.

Udii che, accolti
Dentro a' lor claustri, quai numide fere,
Questi captivi e miserandi figli
Di settentrional barbara selva
Urlan truci minacce....

Clodio.

E chi d'un vano Fremer paventa, più che de' ronzanti Insetti cui da putrido carcame Genera il sol? Ben io saprei, ben io Domar gli audaci.

Mummio.

Chi tra lor più audace

Leva il capo?

Lentulo.

Un superbo, invitto atleta, Che in breve fia primo campion nel Circo: Roma lo attende.... un Trace, alto, membruto, Fero il cipiglio, e ancor più fero il core. Spartaco ha nome.

Glauca (riscossa).

(Oh padre! o padre mio!)

Per sempre

Quinto. Dicon che de' ribelli i cori ei volga, Impaziente agitator.

Lentulo.

Chi'l teme?

Mummio. Io no.... Vidi, nè corse un lustro ancora, Là, ne' siculi campi, alzar la testa L'idra della servil guerra...

Clodio.

Non la schiacciò Rupilio?

Glauca. (Oh! come al solo

Paterno nome, o mio tremante core, Ti sollevi! oh memoria de' suoi baci! Oh delle sue parole unico, immenso, Ineffabile affetto!)

Quinto.

È voce in Roma
Che Clodio de' pretori al seggio aspiri
E alla toga palmata; e ch' ei promise
Conviti e feste e sanguinosi ludi
Al popolo possente.

Clodio.

È ver: nè ingrato

Ti son, che me 'l ricordi. — A me t'appressa,

Lentulo. Il gladiator ch' ora nomasti,

Quel forte, invitto trace, a me lo dona.

Lentulo. Donarlo?

Clodio.

Via, poni mercè qual vuoi...

Ma no, m'ascolta. Qual Silla o Lucullo,
D'auro t' han' carco i tuoi ben compri servi,
E i captivi di guerra. — Arbitro sia
Fra noi de' dadi il terzo gitto.

Lentulo.

Accolgo

La profferta. E se a me Fortuna arride?...

Clodio. Signor sarai.

Di questa mia dolce Capuana villa

Glauca.

(Numi! ed io stessa.... Oh tolga L'infame prova il ciel!)

Clodio.

Ma pria, si tragga

Il gladiator.... Lentulo e i doni suoi, Siccome il Greco e sue promesse i nostri Dàrdani padri, temo anch' io.

(Al cenno di Lentulo, due liberti partono).

Quinto (con pensosa ironia).

Tal dunque

Trionfi, o Roma, o del mondo noverca? (I giovani tracannano coppe).

### SCENA II.

# Spartaco e i precedenti.

(I liberti e le schiave si ritraggono nel fondo: il gladiatore è incatenato).

Spartaco, (Che vonno? A che mi han tratto dalla fonda Chiostra, ove muor senz'eco un disperato Fremere di viventi, e al ciel non giunge L'imprecar de' sepolti?... Ove son io? Sorgono da' triclinii, ebbri e dal lungo Pasto affranti, e sbramar desìan l'altera Lor viltade nel cupo emunto aspetto D'un caduto che soffre.... Oh! che mai veggo? Glauca fra lor? la figlia mia, la mia Glauca?... Mi guata, mi ravvisa.... Oh gioia Del misero guerrier!... Táci, o mio core).

Glauca (tra se).

(Qual ti rivedo, o padre? E non poss'io

Nelle tue braccia correre, e fuggirmi Da tutti e da me stessa?... Il guardo ei figge Nel mio.... Quel guardo io, sì, l'intendo).

Leniulo (toccando Spartaco).

Amici,

Era inganno il mio dir?

Clodio.

No, chè più salda

Compage umana mai non vidi.

Mummio.

E acconcio

Ponesti il pegno. — Ora, alle sorti. (Clodio e Lentulo giuocano a' dadi).

Clodio.

Amica

M'è ancor la cieca dea.

Lentulo.

Tal non fia sempre.

Spesso ella mente a quel cui primo arrise.

Quinto (additando il gladiatore).

E perchè, dite, di greve catena Carco il traeste?

Lentulo.

Indomito, ribelle,

D'altri ribelli istigator, son pochi Per rattenerne la rabbiosa foga Questi ferri che il gravano....

Quinto.

Ma or, vinto

Parmi da interna angoscia. Ch'ei sia sciolto Tu stesso impètra, o Clodio.

Clodio.

Il vuoi? tal sia.

(Al cenno di Clodio, sciolgono Spartaco).

Spartaco. (Libero io son: ma non è giunta l'ora).

Glauca. (Oh strazio! il padre... il mio cor.... Deh potessi
Appressarmi un istante, e dirgli....)

Spartaco (a Glauca).

(Incauta!

Or tuo padre non son). (Accennandole di tacere).

Clodio.

Non più; la terza

Sorte cada.... O Mercurio, a me riguarda! (Tornano a giuocare).

Quinto (quardando Spartaco).

Immoto ei sta, sorride....

Glauca.

(Odimi, volgi

L'amato capo; e che in tuo cor son viva, Questo sol dimmi !)

Spartaco (a Glauca). Chi se' tu? - Ti scosta.

Clodio. Vinsi! Il trace campion, voi testimoni, M'appartiene.

Lentulo. Clodio.

Ed or vuoi?

Tu stesso in Roma,

Alla domane, il condurrai.... Venite. Scérre or mi giova quanti v'han più forti, Lentulo, nel tuo ludo, e il sanguinoso Agon corran con lui.

Munimio.

Fausto conceda

A te il seggio curule ed i littori Quirino. In ver, con sì gagliardo atleta Già vinci, o Clodio, e popolo e Senato.

Ouinto.

E, se fama non mente, in breve avrai, Premio maggior, la man di Fulvia.

Mummio.

È il vero?

La suora di Pompeo?

Quinto.

Di lui, che tanti

Allòr' già côlse nell' ibèra guerra. -(S'avviano, fermandosi a riguardar Glauca).

La tua canzone per gli orecchi al core Giungeami, o Glauca.

Lentulo.

Oh meglio, se il tuo metro,

Sì dolce, avvinti qui n'avesse!

Quinto.

Mai

Più pura fronte e più languido riso Non mi s'offrîr, nè più profondi sguardi.

Mummio. E vincon lo splendor delle tue cene,

Avventurato Clodio! Lentulo.

Clodio.

O mia fanciulla!

Guardami.... In ver, non ti credea sì bella.

(Partono tutti, fuori di Spartaco e Glauca).

#### SCENA III.

# SPARTACO, GLAUCA.

Spartaco. Glauca, o Glauca! Or sì, vieni, or sì, t'ascondi
In braccio di tuo padre.... Ella? oh possente
Cielo! oh Averno! io qui, freddo, immobil, muto,
Lor nefande parole udir potea,
E veder l'innocente tua bellezza
Da' guardi lor contaminata?... Oh vieni,
Qui t'ascondi per sempre.

(L'abbraccia con grande affeito).

Glauca.

Sì, tu solo

Salvarmi puoi. – Pietà I... Perchè in me vibri Quel fulmineo tuo sguardo?

Spartaco.

Ed io mi tacqui,

Mentre sentiva a fibra a fibra il core
Lacerarmi, e copriansi le solcate
Mie guance di vergogna, e di vipereo
Tosco il mio petto si gonfiava. Io tacqui;
Ma se, pari al furor che dentro m'arse,
Il mio voler sorgea, qui tu vedresti
L'uno appo l'altro a terra boccheggianti
Que' superbi codardi, e sulle loro
Cervici il piè del maledetto schiavo.
Ma il di verrà, nè fia tardi.

Glauca.

Qual' ira, prorompe

E qual da sì tremendi atti prorompe Fatal minaccia? O padre, obblia per poco Degli oppressor lo scherno vile, attuta I pensier di vendetta, e ti riposa Della tua figlia nell'amore.

Spartaco.

O Glauca! Obbliarlo? obbliarlo? Non sai dunque. E non pensi che mia tu fosti, mia, E or più no 'l sei? Che me, tua madre e il dolce Nome, il candido fior di tua bellezza, Tutto hai perduto? Se un sol guardo, un solo Osceno gesto degl' infami ardìa Contaminar tua castità.... Ma, dimmi, Come e perchè qui stai? Chi osò dal fianco

Glauca.

Non rampognarmi. O padre! Io stessa, mentre i riti e l'ara Del Nume ella apprestava, qui ne venni Con le ancelle di Clodio.

Di tua madre strapparti? Ella, ella sola

Su te vegliar dovea.

Spartaco.

.Tu? E non temi Di questi iniqui, che fra lor, pur dianzi, Disputavansi a sorte il padre tuo, Non temi il laido aspetto ed il tripudio Inverecondo?... Oh! con me fuggi, Glauca. Fuggi !... Fuggir? No, no, che dico?... Omai Si compie il fato: onta, dolor, tormenti, Avran fine per sempre. — Sì, m'ascolta, Sáppilo.... È questo del nostro martire L'ultimo dì.... L'ora invocata e santa. Di libertade e di vendetta l'ora. È venuta, è venuta. Io, sì, te'l giuro.... Ma perchè non esulti? perchè ancora Non m'abbracci?... e le tue care pupille Reclini a terra, e tremi?...

Glauca.

Ah s'io sapessi Tutto dirti!... Perdonami! tu parli

. 18 11

Di vendetta e di sangue.... E come, e quando? E incontro a chi?

Spartaco. Tu il chiedi?... Incontro a tutti.

Tutti cadranno, nè andrà salvo un solo.

Spartaco il disse.

Glauca.

Ahimè! fatal periglio
Disfidi; nè crudel giammai tu fosti,
Ma buono e mite; nè di Roma i figli
Son disumani tutti.... Il signor mio....

Spartaco. Che? tu medesma ardisci?...

Oh! quel ch' io parli

Non so. So ch' io pavento, e che te solo

Venero ed amo. (Che mai dissi? e come

Il suo sguardo mi giunge in fondo al core!)

Spartaco. Sì, tu m'ami, lo sento; e l'amor tuo
È la pura, celeste, unica gioia
Che a me die' il fato. Ah! vien, riposa il capo
Qui sul mio petto ancora; ancor mi stringi
Con le tue braccia, o Glauca, e in me rinfiammi
Speme e valor l'amplesso tuo.

Glauca. Che speri?...

E di noi che sarà?

Spartaco.

Non te'l diss' io?

Nè in core il sai? nè il senti?... Lunge, lunge,
Oltre l'Alpe, oltre il mar, siede una terra
Inospita, selvaggia: ampie foreste,
Interminati paschi; irti, tremendi
Monti che toccan con le creste il cielo.
Là, povera, deserta una capanna
Sorgea, libera un di... Liberi ancora

Glauca: Oh padré!

Noi là vivremo.

Spartaco. Avida, immensa

Vendetta pria, poi libertà per sempre!

Ma occulto in petto serba il grande arcano — Non a lungo.... Or, rimani. Io son qui ancora Captivo e servo; e tra' servi confuso Mi rivedrai. (Parte rapidamente).

# SCENA IV.

### GLAUCA, poi CLODIO.

Glauca.

Deh! non partir, m'attendi....
A qual fato me lasci, o padre?... Ei fugge,
Non m'ode; ed io.... Misera e stolta, io seguo
Il mio cieco delirio; questa fronte
Levar non oso, nè il paterno sguardo
Sostener, che nel mio s'affisa e pare
Legger ciò che più il core occulta, e vuole
A se stesso negar. — Ma la minaccia,
Ma la vendetta ch'ei disse matura?...
No, no! del padre antico sogno, inganno
Di speranza egli è forse. Eppur, se il vero
Ei parla?... Chi ti regge o ti conforta,
O smarrita alma mia?

(Cade prostrata in grande abbattimento).

Clodio.

Glauca? ella stessa?...

No, non mentian: d'una beltà sì eletta Splende costei, che d'un mio sguardo degna Ben parmi. — Odi, o fanciulla: a che ti stai Qui pensosa così?

Glauca.

Signor, perdona

A' servi miei

Se turbata ed ignara....

Clodio.

Far rampogne non soglio; a te, fra tutte Sollecita e fedel, dar lode io bramo E mercè. Glauca.

Nulla io chiedo.

Clodio.

A che rimani

Prostrata? Sorgi.

Glauca. Clodio. (Io reggo appena!)

E donde

Il tuo sgomento? Aspro il mio dir non suona; Nè mai rude servigio io t'imponea: Ma de' concenti tuoi, della tua schietta Beltà mi piacqui: e se misera e vile Nascesti, io sol darti potrei tal vanto Che soverchi ogni speme, e altrui ti renda Segno d'invidia.

Glauca.

Oh! che di' tu? Qual mai Voto formar poss'io, che non sia quello D'ubbidirti e tacer?

Clodio.

Poni tua fede Nè' miei detti, in me solo.

Glauca.

(Oh quale ignoto Tumulto nell' oppressa anima mia!

Clodio.

M'odi: io ritorno

Al novo sole in Roma; e de' miei servi Con me traggo i più fidi; esser tu dèi Del numer' una.

Glauca.

In Roma, o signor mio,

Te seguirò?

Che dolce illusion!)

Clodio.

No 'l vuoi? Fin che serena

Ti sorride l'età, cingi di rose La fronte ingenua, e tenere canzoni Ripeti, e sogna e obblia: vola sull'ale D'amor la vita e l'avvenir non teme. Godi un sol di felice; e tu, negletta Povera schiava, nomarti felice Potrai, più del patrizio che a te accanto, Da' suoi desir spossato, indugia e posa. Sì, la tua giovinezza, il candor, l'alma Timida, ignara a me ti fan più bella: Tutto mi piace in te.

Glauca.

Signor, perdona Se, al lusinghiero dir, confusa, incerta L'umile ancella....

Clodio (con ardore). E chi tenerti umile
Potrà, quando nel cielo il sol ritorni?
Cinta d'aurato peplo, ovver di molli
Assirii veli, di perle e d'elette
Indiche gemme t'ornerai, sembiante
Qual più ti giovi, a un'etalra argiva,
O a saltatrice ibèra.... E te gelose
Le austere guateran donne romane.

Glauca. Tu parli il vero?... E darti fede, e amarti Glauca può dunque?...

Clodio.

Ŀ

Il deve.

(Tumulto lontano).

# SCENA V.

Mummio, Quinto e i precedenti.

Mummio (a Clodio). Odi, qual vento
Foriero di tempesta, avvicinarsi
Romor d'armi e d'armati?

Quinto. Aspra ne preme

Servil rivolta: i gladiatori a torme Irrompono dai ludi, e in cieca furia Traversan la cittade; agli urli, all'ira De' più feroci, alto clamor risponde Da case e circhi: e già sangue si versa; Ministra armi il furor. Mummio. Noi stessi, o Clodio, Siam minacciati in queste mura.

Clodio. Noi?...

Temi tu forse? d'una vile ed ebbra Mano di servi, temi?

Mummio. Io, no.

Quinto. Lo dice
Il tuo pallor.

Mummio. Ma che far dunque?

Clodio. All'armi
Correre.... O Quinto, vieni; alle centurie

Io son duce.

Quinto. Ti seguo.

Clodio. E breve, il giuro,

Sarà il conflitto.

Glauca. (Ciel! che intendo? Il padre

Di riscossa fatal dicea pur ora
Furenti detti.... Ed io....)

Clodio. Tu stesso, o Mummio, Reca l'annunzio a Roma.

Mummio. Il vuoi? M'affretto.

(Nell'uscire s' incontrano co' sorvegnenti).

# SCENA VI.

LENTULO BATIATO, seguito da giovani romani, e i precedenti.

Lentulo. Oh noi perduti! Per favilla lieve
Vasto incendio divampa. Urtan le sbarre,
E rompon, quai dal covo atro di sangue
Famelici l'ioni: al lor passaggio
Fuggon smarriti i cittadini, e l'urlo
De' feroci li sperde.

Clodio.

Or, non è Capua

Che d'abbietti uno speco?

Lentulo.

Io primo, e quasi

Solo, all'impeto lor m'opposi; a terra Mi calpestò l'insana orda fuggente,

E via trascorse.

Clodio.

Chi la guida?

Lentulo.

Incauti

Fummo, ahi! troppo. Pur or, mentre la gioia Convival n'accogliea, la trama ria

Scoppiò....

Glauca.

(Presaga io n'era! A chi rifuggo?)

Lentulo. E de' ribelli il duce, il più nefando

Di tutti....

Clodio.

Il noma.

Lentulo.

È Spartaco.

Quinto.

Che narri?

Il trace atleta?

Lentulo.

Ei stesso.

Mummio.

Oh! non udite?

Cresce il tumulto.... or cessa... Non m'inganno, Più e più s'avanza: in queste porte, in questi Atrii, qual si dilagan lave ardenti,

Precipita una torma.

Clodio.

Io nulla temo.

Chi ha braccio e cor sia meco.

Mummio.

Inermi siamo....

Clodio. Che monta? I re punisce e non gli schiavi Il roman gladio.

Quinto.

Eccoli.

Glauca.

Oh padre! è desso....

#### SCENA VII.

### Spartaco, Gladiatori e i precedenti.

(I Romani si raccolgono da un lato, intorno a Clodio: nel mezzo è Glauca, smarrita: Spartaco accenna a' suoi di trattenersi: egli porta tuttora al piede gli anelli della spezzata cateno).

Spartaco. Voi sostate, o miei forti. Io sol, qui, basto. —
Or sì il dado è gittato, è mia la sorte.
Roma, te sfido!

Glauca (a Spartaco).

Ah vien, m'aita!

Spartaco.

O Glauca!

Clodio.

Schiavo, t'arretra.

Spartaco.

Va, fuggi, t'invola,

Di ladron fortunati imbelle germe, Va, finch'è tempo.

V

A me l'ancella mia

Cedi. (Per istrappargli Glauca).

Spartaco.

Clodio.

Stolto! - È mia figlia.

Quinto.
Clodio.

Ella?
Che importa?

Io n'ho il dritto.

Spartaco.

Tal è. — Sovr'essa, e in uno

Su me tu il vanti. Il disser le tue leggi,
E il vostro ferro lor ponea suggello.
Avvinci questi polsi, incurva e calca
Questa cervice mia, spegni la cara
Luce degli occhi, ponmi a' trivii in mezzo,
Scherno a' fanciulli, o al carro tuo mi lega.
Il dritto è tuo!... Nè basta ancor: dal fianco
Strappami la diletta, unica mia,
Questa che a pace, a gloria ed a conforto
Il ciel m' ha dato, l' innocente e sacra
Parte di me, sangue del sangue mio;

Teco l'adduci nelle turpi cene,
A' tuoi tripudii infami; orna le intatte
Membra d'aurate vesti; e nell' ebbrezza,
Leva su lei la destra oscena; sciogli
Il nero crin cinto di rose ancora,
E poi.... Non è tuo dritto? Ma il tuo dritto,
Ma il brando tuo, queste barbare mani
Or l'han spezzato: a cento, a mille i forti
Sorgono; or tuona un solo, immenso grido:
Sangue, sterminio!

Glauca.

Padre, a te m'abbraccio:

Salvami.

Spartaco.

E temer può cui faccia scudo

Del padre il petto?... Oh, vieni!

Clodio.

Altero servo,

Godi il breve trionfo; e pena attendi Pari al misfatto. — All'armi!

(Clodio e i Romani partono confusamente).

Spartaco.

Ite; Romani

Più in voi non vedo, e vi disprezzo.

(Volgendosi a' suoi). All'armi!

#### ATTO SECONDO.

Una grotta ne' fianchi del Vesuvio.

### SCENA I.

#### ALISIA.

Alisia.

Già ne' celesti campi a splender torni, O diva Luna; ed io, qui, indarno invoco Che la figlia al mio sen, come promise, Spartaco renda. Asil securo è questo, Dove gli arcani a interrogar, che al conscio Orecchio mio la trina Ècate affida. Sale tremando il volgo. D'un fragore Di guerra risonar la selva e il monte, Che dall'adusta cima arder pareva. Qual non fu mai, tremendo. O mio consorte, O forza, e gloria degli oppressi, o speme Di nostra gente, ove sei tu? Pur ora, Ritentai de' miei riti i più fatali: E, inascoltato, per le fonde grotte Il mio grido si spense. — Oh Glauca! E sempre Chiederò invan per te dai Numi inferni L'avvenir? nè a me fia dato l'amarti Che come suole ogni altra madre, e amando Sperare e temer sempre?... Un suon di passi.... Egli forse, con lei?... No: qual audace Penètra qui?

#### SCENA II.

# CLODIO, con un liberto; ALISIA.

Clodio. Di tua possanza occulta Fama, o donna, mi guida.

Alisia. (Io lo ravviso:

È Clodio. — Un dì, schiava ei mi tenne; Glauca Lattante allora mi pendea dal seno.

Ed ora, ignota a lui....)

Clodio. Sotto qual nome

Celarti suoli ne le magic'opre?

Alisia. No 'l domandar: morto è il mio nome in terra; E alberga in riva dello Stigio lago

> Il mio spirto. — Ch'è mai la vita, o un nome? Nell'aëre non lascia orma nè suono,

> Più che il vol d'un insetto. — Or qual ti punge,

Brama segreta? Parla.

Clodio. Al cenno mio

Qui stanno a campo tre coorti, incontro A torma vil di ribellati schiavi:

E giurai sterminarli.

Alisia. Tu?... (Che intendo?)

Clodio. Del Vesuvio ricinsi i vasti fianchi

Con le sparse falangi; e pria che albeggi....

Alisia. D'assaltarli hai pensier?

Clodio. Sì, per Quirino! —

Or, mentre posan l'armi e il campo intorno Di fuochi splende, io qui movea solingo, Qui dove il mio liberto additò l'antro

Di temuta sibilla.

Alisia. E di tal guerra

Chiedi a me il fato?

Clodio. Mal tu scorgi. È certa

La vittoria a che venni; io non pavento Spartaco e i suoi.

Alisia.

(Folle superbo!) E pensi?

Clodio.

A quel serto, onde cinto mi vedranno Roma e il Senato.

Alisia.

Non vincesti ancora.

Clodio.

Dimmi or, se all'arti tue, se alle avernali Acque ed a' carmi del magico labbro Tanto è concesso, dimmi: appo la prima Vittoria mia, qual lieto augurio spunta Sul mio cammino? Alta, patrizia donna M'elessi a sposa: di sua stirpe il nome Pareggia ogni possanza; è tal connubio, Che quanti son di me più grandi in Roma Rovescia nella polve.

Alisia.

Accetto speri

Il tuo voto, signor?

Clodio.

Tu m'assecura,

S'è ver che un Nume....

Alisia

Non s'inchina sempre

Al voto de' mortali il Nume ascoso. Ma pur, rispondi pria: l'illustre donna Ami tu?

Clodio.

Che ti cale? Esserne amato, Questo io vo'; questo dèi, con l'arti tue Ottenermi tu stessa.

Alisia.

Arduo mi chiedi

E terribile incanto. Pur, se il core Hai saldo al par del braccio, se ti spinge Ferreo voler nella tua via....

Clodio.

Gl' inciampi

Fan mia brama più acuta.

Alisia.

Il vuoi? M'ascolta?

Ouando sul taciturno arco del cielo

Salga la luna a mezzo il corso.... Attendi: Alcun sorgiunge.

Clodio.

A scovrir vanne, Elpidio;

E riedi. (Il liberto esce).

Forse vuoi tradirmi, o donna?

Alisia.

Dell'ira, del livor, del cieco orgoglio Che consuma i mortali, oh! non si nutre Chi tra i lémuri vive, e all'etra leggi Ed all' abisso impon....

### SCENA III.

Quinto, con un altro Romano, il Liberto e i precedenti.

Quinto.

Tu, Clodio, in questo

Antro ignoto t'ascondi, mentre all'armi Sorgon confuse le centurie, e guerra D'ogn' intorno si grida?

Clodio.

Che mai rechi?

Che fu?

Ouinto.

Troppo fidente, hai dispregiata De' nemici la possa. Accolti e chiusi Là dell'arduo Vesèvo nello spento Cratère s'appiattavano; e il feroce Spartaco, il duce lor, mentre già tutti A strage certa si credean devoti, Con nova astuzia li fe' salvi.

Clodio.

Il vero

Tu di'? E fuggirmi potran forse?

Quinto.

Un solo

Di lor più non ti resta.

Alisia.

(Oh gioia!) E come

Osâr tanto?

Clodio.

Accorriam.... Con le mie forti Schiere, che dico? sol con cento....

È vano.

Ouinto.

Le spinsi io stesso de' ribelli in traccia: Ma, con rapido corso, essi di Capua

Acquistavan le mura.

Clodio.

In Capua? E noi?

Quinto.

D'altra legione rafforzar ne giova Nostra difesa; e qui, da Roma, il cenno De' consoli a te reco.

Clodio.

Invan non corra

Un istante....

Quinto. Clodio.

E tu pensi...?

E che? fuggiti?...

Ah no! tu menti.

Ouinto.

Io?... M'odi. Le falangi Stringeano il monte da tre lati, e vano Ti parve di vegliar, là dove l'erta Rotta, scogliosa, inaccessibil pende. Ma, col favor delle tenèbre, appena Fuggì la luna, i gladiator', sbucando Fuor dall'arso bitume, ove da pria Locâro il campo, ad uno ad un, di lunghi Sarmenti intesti con l'aita, al basso Calâr furtivi; e quai lupi notturni Nella densa ombra s'accozzâr di nuovo, Muti e a stento celando la lor fera Esultanza. Di ciò dienne certezza Un milite prigion, che di lor mano Scampò.

Clodio.

M'arde il furor: ma corta ad essi Sarà quest' ora di vittoria. A Capua M' affretto io stesso, o Quinto; e tu le nuove Coorti, che da Nola a noi son mosse,

Incontra; poi di là con forte assalto Premi le mura. Andiam....

Alisia (avanzandosi minacciosa). No! pria m'ascolta.

La tua Roma, di Marte invitta figlia,
Cui fu l'elmo corona e scettro l'asta,
Cadrà! cadrà per la possente mano
Del guerriero pastor. De' trionfati
Servi il vigor rinacque, e la catena
È spezzata per sempre! Austera prole
Della lupa, or sei vinta; de' tuoi savi
Hai sparso il sangue, e in te volsero l'armi
I figli parricidi; ora nel lezzo
Del vinto oro ti avvolgi.... A libertade
Sorgon gli oppressi, e tu sei serva.

Quinto.

Oh quali

#### Accenti!

Clodio.

E chi sei tu che ardisci?... Un solo Mio cenno, un guardo....

(I compagni di Clodio si avventano ad Alisia: Clodio stesso li trattiene).

No! folle è costei....

Quinto. O forse parla dal suo labbro un Nume. Clodio. Non più! venite. (Partono con impeto).

### SCENA IV.

Alisia, poi Spartaco e Glauca.

Alisia.

Io, dispregiata donna,
Io vi spregio e calpesto; all'armi vostre
E all'ire impreco! Ma, di là, chi giunge?

Spartaco (reggendo Glauca, e con la spada nuda).

Qui, mia diletta, qui! Vieni, e ti posa.

Così. — Ti regga di tuo padre il braccio!..

Cento e cento Romani atterrò, pure

Non è stanco... A te, Alisia, ecco la rendo. Per aspra via, tra i dumi e le impietrate Lave, a belva simìl cacciata al monte, Nottu rno errai per le romane tende; E la guidai fin qui, spesso cingendo Il debil lato con la manca, e spesso Con ambe braccia stringendola al petto, E con l'elsa fra' denti. Essa... ferita, (Non temer) non è già: sol fu la lunga Traccia, e l'erto sentier che un poco spense La sua lena... Oh! riguarda a noi; tua madre Riguarda, o Glauca. Asil tranquillo, ignoto È questo: non tremar! Son io, son io Che te difendo, io che tremar fo Roma! Gli occhi riapri!

Alisia.

Oh figlia nostra!

Glauca (riavendosi).

Dove.

Dove son?

Alisia.

Non conosci, o Glauca, i volti Di lor che t'aman, che in te sola han vita?

Glauca.

Sì, siete voi.... Quanto terror, quante armi! O padre, là tra il sangue e tra le spade, Sovra mucchi d'uccisi io ti scorgea.

Illeso sei tu almen?

Spartaco.

No 'l vedi? Io, solo, Col petto ignudo, li sfidai, li ho spersi; Or non v' han più nemici a noi d'intorno.

Alisia. Non è vero! t'inganni.

Spartaco.

E che? Se Roma

Ne chiude il varco, se d'altre catene Ci appresta la vergogna, se mortale Guerra vuole, l'avrà. Siam mille e mille.... Cento popoli siam.

Alisia.

Non l'armi aperte,

O generoso, ma le occulte, vili Insidie temer devi.

Spartaco.

A Roma intorno,
Forse io no 'l so? s'aduneran le scarse
Reliquie delle schiere a' nostri danni
Qui invano accolte: da' prigioni io stesso
Tal segreto strappai. Capua rimane
Abbandonata.

Alisia.

Ah no i già sei tradito. Al novo dì, Capua assalir con folte Posse han giurato. Io, qui, lo udia....

Spartaco.

Tu stessa?

Glauca.

Perchè a' perigli ancor lo spingi, o madre? Morir vuoi farmi?

Alisia.

Non temer: tu figlia

Sei di Spartaco, e mia.

Spartaco.

Ma che parlavi?

Che udisti, o donna, qui?

Alisia.

No 'l dissi? Il tuo

Nemico, il più mortal, Clodio.

Spartaco.

Egli stesso?

Alisia. Ei contro Capua move; altre coorti Quinto adduce da Nola.

Spartaco.

Essi? oh mia gioia!

E dunque ne verranno a nuovo scontro? Noi libertà chiedemmo: chieggon essi Terribile vendetta.... E sia. Ti leva Dall'abisso, implacata, orrenda dea! Versa ne' nostri cor tutto il veleno, Di che pasciuti hai gli uomini e le fere: Del patito servaggio il fiel rimesta, E gli antichi ludibrii, e delle curve Cervici la viltà. Nessun furore Agguaglierà quel degli oppressi, al novo

Dritto sorgenti. — Un Cíodio? Ei primo morda Il suol fecondo del sudor de' vinti, Il molle, ebbro patrizio!... (Glauca sviene).

Alisia.

Oh! dall'angoscia

Commossa e dal terror, mira, la figlia Vien manco....

Spartaco.

Essa non manca.... È la fatica Del cammin ch'ora sente: per due lunghi Giorni salla dietro a' miei passi errando, Povera Glauca!

Atisia.

A' tuoi furenti detti Impallidì, nascose il volto....

Spartaco.

Mai

Tra l'armi ella non fu.

Glauca (tornando in se).

Misera!

Spartaco.

Vedi:

Tornan gli spirti a lei! La figlia mia Di quella libertà, che il suo tremendo Vagito or mise, è degna. — In te ritorna, Sorgi, Glauca, fa cor. Tutti, oh! sii certa, Tutti morranno quanti osar d'un guardo Rapire a me la tua bellezza. Or deggio Lasciarvi; veglieranno i miei più fidi Fratelli appo la grotta. Per brev'ora, Addio. (Parte).

# SCENA V.

### Alisia, Glauca.

Glauca. Perchè partir, perchè lasciarne?

Madre, qui lo richiama.

Alisia.

Quale affanno

Ti tormenta così, figlia, e ti strugge?

Più non sei tu qual'eri. Immota, fisa, Pallida come larva, mi riguardi E piangi, e taci....

Glauca.

No, madre! secura

Al tuo fianco mi sento.

Alisia.

E pur or, quando

Il padre tuo di libertà e vendetta Fe' sacramento, con orrore il guardo Torcesti, e tremi ancora, ancor rifuggi.

Glauca. Alisia. Io?... no, madre! Oh, di me che pensi?

Ascoso,

Lento affanno ti rode, che vorresti
Tacer; ma invano.... a tua madre no 'l puoi.
Quando, fanciulla, io ti stringea piangendo
Sul mio core in silenzio, e ripensava
Alla perduta casa, ai lieti giorni,
A quella povertà libera e cara
In che vivemmo, allor con infantili
Carezze rasciugavi il pianger mio,
E ne chiedevi la cagion.... Potrei
Or, te veggendo languir, consumarti
D'affanno....

Glauca.

Nulla io dissi. Ah! troppo m'ami:

E udii che, nell'amar, cresca il timore.

Alisia.

Tu non sai, no, che sono a un cor materno L'ansie, i sospetti ed i terror' fecondi E necessari. Quante volte, sola, Nel cieco orror notturno, alti, fatali Scongiuri io ripetea, per te stancando L'Èrebo inesorato! Ahimè! fur muti, A me soltanto, muti i Numi.

Glauca.

Il credi,

Madre mia: questo duol, ch'è in te sì grande,

In me lo sento; ma spiegar, ma dirti Il tormento ch'io soffro....

Alisia.

Ah! no.

Glauca. Alisia

E nell'ora che, i legami infranti,

Torniam noi stessi, ed esultiam concordi, E combattiamo liberi, tu sola

Nel pianto disperata....

Glauca.

Tu l'hai detto.

Disperata son io! non più dolcezza Per me, nè pace, nè sorriso in terra,

Ma rimorso e delitto....

Alisia.

Ahi !

Glauca.

M'odi, o madre!

E no'l puoi dunque?

M'odi, e taci. A te sola.... No!... vacilla La mia mente, io son folle.

### SCENA VI.

Spartaco, traendo per mano Granico, Casto: alcuni Gladiatori nel fondo; Alisia, Glauca.

Spartaco.

Qui venite,

Stolti, e vedete: il mio tesoro è questo.
(Accennando Alisia e Glauca).

O Glauca, figlia mia!

Granico.

Dessa?

Casto.

Sua figlia?

Spartaco. A me rampogne? accuse a me?... Sì presto
Ne' turpi cor rampolla ira e sospetto?
E liberi nomarvi, e grandi e forti
Credete? Ed io, che primo il grido alzai
Del riscatto, e da' circhi, e dai fangosi

Ergastoli vi trassi, i brandi e l'aste

Vi pôrsi e gli elmi de' nostri tiranni; Io che li ruppi già due volte, e tutto Già mi tuffai nell'abborrito sangue, Questo fec'io, non per ridarvi patria, E nome, e vita... ma sol per mercarmi, Vil rapitor, l'auro, gli ammanti, o, come Abbietto can, de le lor cene i sozzi Avanzi? - Udite ben: Spartaco il trace La man vi tende; e Galli, e Daci, e quanti Fûro con lui miseri e servi, tutti Li serra in un amplesso, e a tutti dona · Un sacro bacio: ma color cui tragge Astio codardo, o vil sete di preda, Color che tra' fratelli spargon seme Di livor, di dissidio, e che lioni Nella pugna non son, ma lupi e corbi, Li calpesta, e rinnega.

Glauca.

A che son giunti,

L'intendi, o madre?

Alisia.

Taci: è sacro il detto

Paterno.

Granico.

A noi non tocca il tuo feroce Rimbrotto. Al par di te, franchi e volenti, Nostra meta vediam.

Casto.

Se fu per noi Franto il giogo, chi può della vittoria

Rapirci il dritto, o scemarlo? E chi l'osa?

Spartaco. Io stesso!

Granico.

Tu?

Casto.

Se delle tracie selve Seguon te i figli, a' forti Galli noi Saremo i duci, noi!

Spartaco (con impeto di dolore). Roma, o fatale Roma! oh speranza folle! Alisia.

Il furor tuo

Rattieni....

Glauca. Spartaco. Padre, siam con te.

No. voi

Non potete il dolor qui dentro accolto Comprendere.... Che giova a me di duce Il nome, un aureo cingolo, o l'ignara Obbedienza delle torme o il plauso? Altra, ben altra è la cagion!... Sepolto Nell'ampie tane ove il lanista impera, Di catena cerchiato, e a forza curvo Sotto il calcagno di chi vince e ride, Spartaco in cor tutto portava il grande Affanno di sua gente e la speranza: Del Romano gl'insulti e le percosse Ei numerava, le lagrime e il sangue Spremuto a goccia a goccia dai frementi Cor de' fratelli.... Ei tutto vide, e tutto Nell'anima racchiuse.... Oh notti insonni Del gladiator! d'una lontana terra Rive presenti ognora! oh patria! oh gloria! Voi non siete menzogna.

(I due gladiatori sono scossi dalle parole di Spartaco).

Granico.

Ecco, mia fronte,

Spartaco, a te s'inchina. E mai....

Casto.

No. mai

Granico e Casto a te non dièro accusa.

Spartaco. Ma il maledetto seme agli altri in core Gittaste voi; ma, pur or, mentre a preda Correan nel roman campo abbandonato, Di lor facil trionfo ebbri, e vaganti Come jene che odoran gl'insepolti Cadaveri, pur or gridaste: - Morte A Spartaco! ei n'usurpa il dritto, e vende Per oro i suoi! — Dove la preda, e dove Sono i tesor'?... La figlia mia, sol'essa, E la patria, che siede oltre il lontano Mare abitato da tempeste.

Granico.

A noi

Fu pur data una patria.

Casto.

E di te al pari

Non l'amiam dunque?

Spartaco.

Al par di me? Tal sia.

Ma, per essa, io darò più di mia vita,
Più di me stesso. Io Roma esècro, e quanto
E de' Romani; fin quel ciel sì bello
Che noi con lor ricopre. E, pria che stringa
Romana destra mai, Spartaco il ferro
Vibrerà in cor di sua figlia.

Alisia.

Deh cessa!

Non vedi?...

Glauca (prorompendo affannosa).

Padre, il tuo giuro s'adempia.

Granico. Oh grande e forte!

Casto.

Noi siam teco.

Spartaco.

Andiamo.

### ATTO TERZO.

Il campo de' Romani nel Piceno. - La tenda di Publio Varino.

### SCENA I.

QUINTO, MUMMIO, PUBLIO VARINO.

Quinto.

E fino a quando, in sì funesta guerra, Brandirem l'armi?

Mummio.

Alfin destossi Roma....

Publio Varino. Roma vinta due volte.

Ouinto.

A che ranimenti

Nostra vergogna? E non ne parla e piange La Lucania deserta, e Capua, e Cora, E Metaponto, e Sibari? Tu stesso. Publio Varino, testimon ne fosti.

Publio Varino. Sì, e ne fremo. Chi mai potea d'abbietto Nemico temer l'ira? Allor che in Nola La lor furia bestial facean satolla, Raffinando la strage, e sovra mucchi Di figli uccisi e di stuprate donne I padri mutilando, arduo non parve, In quell'atroce delirio di sangue, Struggerli.

Ouinto.

Ma non anco erati nota Di questo schiavo l'ostinata, audace Mente guerriera.

Publio Varino.

Ei frenò, è ver, di sue Barbare genti le vendette; ei grande, Ei fermo, accorto, ne contenne il truce

Impeto, e in vasta ed ordinata guerra Converse un vile di ladroni assalto. Così Roma stancò.

Mummio.

Ma pur le fughe Simulate, i trionfi subitani, E le ardite riscosse ad ogni lieve Nostra vittoria, in lui fan chiaro il duce Nell'armi antico.

Publio Varino.

Nè sarà chi 'l vinca? Là dell'Aufido in riva, alle mie schiere, Impazienti di pugnar, con pronto Inganno egli sfuggìa.

Mummio.

Rotto e disperso Da pria Cossinio fu; nè, se Discordia, A noi propizia, coll'accesa face Non penetrava de' nemici il campo, Qui staremmo a narrar le nostre sorti.

Publio Varino. Saran mutate, io ve'n do fede.

Quinto.

E come?

Publio Varino. Crasso a noi giunge.

Mummio. È ver? Dunque il Senato....

Vide estremo il periglio, incerte e monche Le difese: adunata ingente possa D'armi e cavalli, ne fidò l'impero Al pretor Marco Crasso: affermo io pure Quanto Publio narrò.

Mummio.

Così dee Roma

Fiaccarsi in vani sforzi?

Quinto.

È questo il frutto, Serbato a noi, dell'ira e dello sparso Sangue civil. Dalle fraterne guerre, Dal furor, dall'invidie, una fatale Nacque necessità d'odio e di colpa. Fremon di Mario l'ossa, e par che ancora Arda sotterra, e mormori vendetta Il cenere di Silla.

Publio Varino.

E d'un furente Gladiator la disfida al nostro scorno Basta intanto!

Mummio.

Un furente? Non son forse Legioni intere che a noi stanno incontro? Galli, Traci, e Germani, e Geti, a torme Irruenti dall'uno all'altro lido?... Or, tra poco, vedrem se il vincer sia Agevol cosa a questo Crasso.

Ouinto.

E Mummio Qui parla intanto, come il vinto suole. Publio Varino. Non più; il pretor s'avanza.

### SCENA II.

MARCO CRASSO, seguito dai Littori e da altri Romani.

Publio Varino.

O nobil Crasso!

Aspettan dal tuo braccio Italia e Roma Lor salvezza.

Crasso.

E l'avranno. Io, mal volente, Se parlar deggio il ver, tal guerra assunsi; Chè a romano e patrizio, onta somiglia Vedersi in faccia a vil, confuso ammasso Di gladiator, di servi e di ladroni, Ch'osan dal fango sollevar la testa Contro i figli di Marte e le sacrate Romulee mura. Allor che dai selvosi Soggiorni il Cimbro uscì la prima volta, E a questo ciel, stanza de' Numi eterna, Scagliò l'urlo feroce, si riscosse La sacra lupa; e a vendicar l'offesa

Cajo Mario bastò. Di ferir stanco, Bevve il forte Latin barbaro sangue Dell'Adige nel gorgo; e poi l'insana Minaccia, al par di tempestosa nube, Svania. Ma una semenza imputridita Nel servaggio or qui ferve, ed in sua cieca Rabbia l'impuro avanzo di ben venti Popoli domi si solleva e sfida L'aquile invitte, la gloria, il destino · Di Roma.... Le mie schiere a fronte stanno Di tai nemici abbietti; e a me qui tarda, Ratto così come ne venni al campo, Sterminarli. — Ma quale onor mietuto Avrò per tal vittoria? Appena incontro Sulla Via Sacra mi verrà il Senato, E udrò negarmi del trionfo il carro E l'eroica corona.

Quinto.

O Crasso, vili
Come tu di', non son questi nemici
Che a combatter scendemmo. A loro in mezzo
Io mi trovai, li vidi, e li conobbi:
E Spartaco, il lor duce....

Crasso.

Esso?

Quinto.

È nemico

Magnanimo e possente.

Crasso.

Osi tu dirlo?

Mummio. Ove, e quando il vedesti?

Quinto.

Allor che spento

Cadde il Gallo Enomao, sola e tardiva Di nostre armi fortuna.... (Strepito d'armi e grida).

Crasso.

Di quai grida

Echeggia il campo? Suon di guerra è questo. Accorri, Mummio....

#### SCENA III.

## Un CENTURIONE e i precedenti.

Centurione.

D'ogni parte il campo

Da grosse ostili turbe è invaso....

Mummio.

Il mio

Timor s'avvera.

Crasso.

Temi tu, romano?

Centurione. Fur saldi all'urto i nostri; ma di Clodio

La coorte, che al vallo era custode,

A un novo impeto cesse, e Clodio....

Ouinto.

Ucciso?

Centurione. No: ma, ferito nella pugna, ei cadde

Di Spartaco in poter.

Crasso.

Di Crasso l'armi

Nè fûr, nè saran vinte. Andiam: tu, Mummio, Riman co' tuoi nel campo; e qui t'afforza.

(Partono tutti, tranne Mummio).

# Scena IV.

Миммю, poi alcuni guerrieri Traci, seguaci di Spartaco.

Mummio. Seco ei tragge le schiere, e qui con pochi
M'impone di far cozzo, ei che l'insulto
Pur or gittommi in viso.... Io so che in Roma,
Più che nel campo, or si trema. — E dovrei,
Sol perchè questo altier patrizio guata
Geloso i serti che l'Iberia vinta
Donò al giovin Pompeo.... No, no, di Clodio
Non mi colga il destin.... Ma le mie schiere?
Publio le guidi. — Oh! cresce il suon, la mischia
S'appressa.... Forse io fui tradito; Crasso

Sfugge, e me lascia ov'è il maggior periglio. Che far?

Guerrieri traci (di dentro).
Mummio.

Morte, e vittoria!

Io son già vinto.

(Fugge).

#### SCENA V.

GRANICO, CASTO, GLADIATORI, traendo CLODIO prigione, poi Spartaco.

Gladiatori. Vittoria e morte!

Granico. Dividiam le prede,

Pria che Spartaco giunga.

Casto. È nostro il campo:

Struggiamo, ardiam! (Entra Spartaco).

Spartaco. Fermate. - A vincer usi

Non siete ancor; chè senza fren nè legge, Come tigri, del circo nella strage, Qui sostate a rapirvi con man ladra Tra voi le spoglie, mentre, al fianco nostro, Non fugge no, ma con insidia accorta Sue legioni il Romano addensa e aspetta, Scosso al primier terribil urto, l'ora

Granico.

E tanto in guerra

Esperto ti presumi?

Di mietervi dispersi.

Casto. Voi le udite

Le sue rampogne, o forti! Ad ogni nostro Trïonfal passo, egli, con cauti avvisi

O con minaccie ci affrena....

Spartaco.

Insensati!

Io v'affreno?... Non io l'armi ed il senno Vi diedi? Non vivete del mio solo Respir possente?... Sì, quando vittoria M'apprese il suo cammin qual sia, consigli E minaccie io proffersi.... Or, le ripeto.

Ma che mi cal del garrir vostro? Un mio Cenno è bastante a rincacciarvi tutti.

Date libero varco. E là, nel campo,
Niuno s'attenti uscir della sua schiera;
E ai predoni sia morte. — Ancor la pugna
Non fini.

Granico (a Casto). Tacer giova. Appo la sua Nostra possa si rompe.

Casto.

Ma del paro

. Contro il suo non si rompe il nostro ferro. Di', Spartaco: a che mai dietro a' tuoi passi Traggi questo prigion? (Additando Clodio).

Spartaco.

D' interrogarmi

Chi ti die' il dritto? Quel romano è mio; L'asta sua col mio brando io l' ho spezzata, Io sul suo petto il piè tenni. — Ti scosta, E trascinate a me il captivo. (Clodio gli è condotto innanz).

Clodio.

O servo,

Gittarmi estimi lo spavento in core? Io non ti temo; e te, del par che morte, Disprezzo.

Spartaco.

Mi ravvisi, o Clodio? E in mente Ti sta quel dì, che dal molle triclinio Vincesti a sorte il gladiator costretto Dalla catena? Or, tuo signore io sono. E te che, in chiuso agon, d'una delira Plebe a trastullo, mi sortivi allora A pugnare, a morir, te vo' qui, adesso, Provar con egual sorte! — E dovrai meco Combattere: la mitra ed il tridente, Ovvero il laccio e la taurina targa Io ti darò, qual vuoi.... Ma questo braccio

Vedi, e questo mio petto, e questo ferro! Vedi, e trema.... Squarciarti a brano a brano Poss'io, contar le tue ferite, i lunghi Aneliti e i sospir.... Vedrem se, come Nel circo il forte gladiator, morire Sappia il figlio di Romolo.

Clodio.

Qual curo

Il furor tuo, tal la vendetta.

Granico (a Casto, in disparte).

Udisti?

A cieca ira obbedisce, e noi....

Casto. (Staremo Qui, di sue furie testimoni, noi?)

Spartaco. A che mormori, Casto? E perche afferri, Granico, il pugnal tuo?

Granico.

Pur or ne festi

Rampogna; ma tu pure il tempo e l'opra Non perdi forse, tua rabbia sfogando Su questo vil romano?

Casto.

E che più parli?

Te in uno e noi vendico io stesso.

(Avventasi a Clodio).

Spartaco.

Arresta!

Ei di mia man morrà. (Leva il brando sul capo di Clodio).

### SCENA VI.

GLAUCA, ALISIA, i precedenti.

Glauca (precipitandosi tra Clodio e il padre, e trattenendogli il braccio).

Ferma: pietade,

Padre, di lui, di te!

Spartaco.

Nell'ira mia

Chi mi trattien? Chi afferra, allorchè scroscia La folgore?... Tu, Glauca? tu, mia figlia? Che vuoi? perchè si stretta a me t'abbracci, Oh! vedi, l'uom che tu salvar presumi È il più crudel degli oppressori nostri, Il più fatal.

Glauca.

Perdona, o padre! In guerra,
In guerra sì, spegni i nemici tuoi;
Ma non voler del sangue d'un captivo
Macchiarti.... Grande, come lor, ti mostra,
Come il più grande de' Romani.

O figlia,

Che tenti?

Spartaco.

Alisia. Alla sua prece, a' suoi terrori Dona qualche mercè.

Spartaco. No! mi lasciate:

Clodio è quest'uom: non lo ravvisi? È desso
Che t'ebbe schiava.

Glauca. Sì, 'l conosco. E a lui Devota....

Spartaco. A lui?

Glauca. Con Glauca tua non mai

Aspro ei fu....

Spartaco. Tu lo dici?

Granico. E che? rapirlo

A noi....

Casto. Salvarlo ei presume?

Spartaco (a Glauca). Tu il chiedi?

E sia. — Romano, mio prigion ti dico:
E guai, se alcun.... Ma, non udite voi?
Su noi Crasso ripiomba, io non ve'l dissi?
Correte, andiam! se alcuno è qui, che degno
D'esser libero sia. — Tu l'hai voluto,
Glauca. Oh questa pietà non sia radice
Di sciagura a tuo padre!

(Partono Spartaco e i gladiatori).

#### SCENA VII.

# ALISIA, GLAUCA, CLODIO in disparte.

Alisia.

A' nostri preghi

Mite ei cesse: il suo cor, diletta mia, È grande.

Glauca.

Sì.

Alisia.

Ma, ohime! vedi che l'astio
De' duci lo persegue, ed ei lo sfida,
Ei lo scherne. A che mai verranno? Intanto
Là, in nova pugna.... Di sangue e di morte
E nostra via. Se poi, tradito?... O Glauca,
Corriam.... No, tu rimani; qui te il padre
Lasciò, qui più difesa.... Attendi. (Parte).

Glauca (tra se).

Oh come.

Misera, sempre invan contro l'oppressa
Anima mia combatto! A lui vicina,
Ora io spero, or pavento, e piango sempre.
Oh! forse degli Dei vendetta è il fato
Che mi sospinge; e l'amor mio, di morte
È decreto. — Che festi, o padre, quando
Di libertà nel sogno il braccio armavi
D'ingiusto ferro?... Oh! che mai dissi? ingiusto? —

(Poi riguardando Clodio).

Egli è qui meco, e soli siam; nè un guardo Ha per questa infelice, che in lui solo Ancor vive, per lui de' forti l'opra Abborre, e i giorni del martir paterno Rimpiange ancora. Ei muto mi riguarda, Ed io fui che l'ho salvo, io sola!... Oh quale Pensiero ascoso sì lo preme?

Clodio (avanzandosi).

Glauca,

Perchè, dianzi, fra il mio petto accorrevi E il ferro di tuo padre? Inutil frutto Di tua pietà m'è il vivere, dannato A mirar le vittrici armi di questi Schiavi!

Glauca. T

Tal nomi Spartaco, e i guerrieri Compagni suoi? Pensa che l'alta Roma Teme, e trema di Spartaco.

Clodio.

Oh ingannata! Ti scusa affetto; egli cadrà, non Roma. Roma vince e punisce.

Glauca.

Oh Numi!

Clodio.

In breve,

Crasso, che ad arte abbandonar fe' il vallo Alle accampate veterane schiere, Qui tornerà.

Glauca. Clodio. Traditi, dunque, e oppressi?...

E sacri a giusta e terribil vendetta Sarete tutti

Glauca.

Non mentì mio padre Quando vittoria e libertà promise. Sì, giunga il fin dell'empia guerra, e torni Pace di vita e di speranza!

Clodio.

Il folle

Tuo desire io perdono. Vien, t'appressa, O fanciulla. Pietosa a me pur ora Fosti, e negli occhi tuoi gonfi di pianto E nel pallor vidi il segreto affetto Che ancor mi serbi....

Glauca.

Dunque, in me leggesti,

O signor mio?

Clodio.

Non so; ma giusto parmi Ch'io ti debba mercè: d'alto terrore, Il dicesti, tal guerra è a te cagione; E forse invochi in tuo pensier, che mai Sorta non fosse. Glauca. Clodio. ll sai tu pur? (con abbandono).
No 'l veggo?

Più deserta, più misera or ti senti Che pria non fosti, quando ne' miei lari Alla spola eri intesa od alla cetra, Ripetendo le tue care canzoni, Care a me ancor....

Glauca.

(Soavi detti! Come D'incognito tormento arde il cor mio!)

Clodio. (Fisa mi guarda, e il suo turbato aspetto,

Il parlar tronco.... Oh, più di pria leggiadra È dessa.... e, folle! io l'obbliai, qual fiore Cade dal serto a mezzo del convito).

Or di', che pensi?

Glauca.

Ah! sorga il sol che renda
A te franchigia, a me pace. — Te salvo,
Potrò al padre placato ridir l'alte
Tue virtudi e il cor mite, onde cotanto
Da chi ne oppresse dissomigli.

Clodio.

Bello

Nel pianger tuo della speranza è il riso. Se nata ingenua tu fossi, o foss'io A servir nato al par di te, direi Che t'amo....

Glauca. Clodio. (Oh cielo! mia speranza è questa?)

Ma della tua pietate avrai da Clodio Compenso.

Glauca.

Della mia pietà?...

Clodio.

Tra poco,

Roma vittrice sperderà di questa Servil guerra l'avanzo: e appena Crasso Si cinga quell'allòr che a me sfuggiva, Tu sciorrai mie catene, e meco al Tebro Libera ne verrai.... Glauca.

Con te?

Clodio.

Di mia

Novella sorte, e fia lieta e possente, T'avrò seguace. Nobil donna ha eletta Clodio al talamo suo; ma tu liberta, Non più ancella, verrai, là nell'avito Mio tetto, e intesserà tuoi giorni amore. Sì, Glauca.

Glauca.

(Me perduta! ei non può amarmi).

Clodio. Scalpito è questo di cavalli. Or forse Son decise le sorti, e Crasso ha vinto! (Glauca corre disperata verso il fondo).

Glauca.

Ha vinto?... Ov'è questo possente? Ei torna Sovra l'alto suo carro.... egli è del sangue Del padre mio tutto cosperso; e dietro Son di Roma i vessilli.... Il passo oh! cedi, L'ugna de' suoi cavalli mi calpesti.... Io vo' morire!

Clodio.

T'arresta. Che tenti,

In tuo delirio?

Glauca.

No, lasciami - O padre,

Non son più tua!

Clodio.

Taci; il fragor raddoppia:

Grida barbare son.... Chi dunque è vinto?

# Scena VIII.

Spartaco, Alisia, i precedenti; Gladiatori con prigioni romani, fra cui i littori di Crasso.

Spartaco. L'oppressor della terra. — Un'altra volta Sotto il piè dell'oppresso ei cade. I campi Piceni han visto lo scorno e la fuga Di Crasso, e di romane ossa coverti Della vittoria nostra andran famosi. O gioia del riscatto, o cor che largo Respiri, e abbracci con un solo amplesso Migliaia di fratelli!

Clodio.

Oh incontro a noi

Tutti pugnano i Numi?

1º Gladiatore.

Ora si compia

La gran vendetta.

.

2º Gladiatore. Spartaco. A Roma, a Roma! E quale

Primo tra voi dalla lor mèta i forti Disvia? Non è, non è sui sette colli La patria nostra, il sacrario rapito, Amor, sogno, speranza. In Capua sorti Non siam già dal servaggio per far vile Di strage contraccambio e di rapina; Libertà non è questa. Oh! s'anco tutti Fosser per noi spenti i Romani, e nostra La terra fosse del nostro servaggio, Avremmo pace qui? Non vi parrebbe L'aura spirar delle vergogne antiche, E vedervi crollar sul capo i circhi, Ove l'un l'altro si sgozzaro i servi, Che non avean più figli, nè parenti, Nè nome, nè sepolero? A noi d'egizii Marmi e d'oro che cale?... Il ferro, il ferro, Ecco nostra virtù: non altro io chieggo Che il ferro: ei n'aprirà la via spedita; E ogn'uom, ch' è forte al par del brando suo, Per quella correr dee. Dal ciel che ancora Ne sta sopra, è diverso il nostro cielo; Le nostre sedi, antri e foreste; eterne Nevose cime i nostri monumenti.... Là, là noi tornerem: la traccia nostra E all'Eridano, all'Alpe!

1º Gladiatore.

I passi tuoi

Seguiam, come fanciulli il padre.

2º Gladiatore.

All'Alpe! —

Spartaco. O figlia, ora a me vieni; il pensier tuo Mai, mai non m'abbandona. Abbraccia, stringi Tuo padre vincitor! Gli esosi, il sai, Fuggîr tutti, ed io fui.... Nostre le tende Nostri i vessilli ed i littori.... Mira!... Perchè t'arretri? Perchè a terra figgi Smarrita le pupille? perchè tremi? Tremi tu veramente? Ah no! tu pure Senti la gioia nostra; tu se' figlia Di Spartaco.... Orsù, guardami; nel tuo Gaudio quel gaudio vo' veder che tutta L'anima m'empie! Onde mai così lieta Non saresti, com' io, come tua madre? Ma sì! tu il sei.

Alisia.

Troppe le angoscie fâro: Perdona, se ritrosa ancor....

Glauca.

Perdona -

O madre mia !... (Perchè non sono io morta?)
(Si getta nelle braccia di sua madre).

Spartaco. Ritrosa? a me Glauca ritrosa? e fredda
All'amor mio?... tu?... Vanne, ti discosta:
Non ti conosco.... più quella non sei!
Il trionfo or che val?... No, va, già il dissi:
Tu il padre uccidi.

Glauca.

Oh pietà! la tua figlia

Pria maledici.

Spartaco.

No, no 'l posso.... Vieni. Guai chi il varco ne serra!... Andiam. T'è scudo Contro al ciel, contro a tutti, il cor del padre.

(Partono).

# ATTO QUARTO.

Selva ne' monti della Lucania: campo de' Gladiatori.

#### SCENA I.

ALISIA, SPARTACO, GLAUCA dormente.

Alisia. Cauto t'inoltra; ella riposa ancora.

Mai sì placido sonno da gran tempo

Non gustò.

Spartaco.

Sola gioia del vivente È l'obblio della vita. – O Alisia, al nostro Cammino infesti son gli Eterni: lunga, Fatale, disperata è questa lotta: Strazii, fami, dolori invan sofferti; E il brando sempre in pugno, e sempre in core L'odio a Roma, e l'amor della natale Povera terra. A stuolo a stuolo io vidi Cadermi intorno i valorosi: al varco De' fiumi, io spersi le nemiche torme; Ed oltre l'Eridan sorgeanmi innanzi Alte, tremende, l'Alpi. Ancora un passo .... Poi, liberi per sempre.... Ahi, vano giuro! Or, nella estrema Italia, come fera Accerchiata, la pugna estrema aspetto. L'anima or cade.... Oh! che a te sola io 'l dica: Spartaco io più non son....

Alisia.

Che ascolto?

Spartaco.

E sai,

Dimmi, sai tu perchè? — Lo schiavo atleta, Cinto di ferrei nodi, amor non ebbe:

Amar non può chi è servo. Ma spezzata. La vil catena, uomo, marito, e padre Tornai: questa diletta, che ne' giorni Dell'infamia a noi nacque, allor fu mia; E qui dentro, parea che il cor battesse La prima volta. — O Glauca, io non son prode Nè vincitor, nè a Romani fatale. Senza di te!

Alisia.

Ben so che il forte affetto, Che ne' miseri giorni a te legommi, Tutto per noi rivive nella gioia Di questa cara. Ma, dal primo istante Che Spartaco nomossi, e Italia apprese Questo nome, io scorgea quasi opra arcana D'infernal deità, sfiorir le rose Di Glauca in viso, e sua voce affiocarsi. E appannato il seren degli occhi, e muto Quel suo labbro innocente....

Spartaco.

E tu il vedesti, E il sai tu pur, dunque?... Ma di': tu conscia Del futuro, degli astri tu custode, Tu maga, e madre.... nel suo cor, rispondi Non penetrasti?

Alisia.

Oh quante volte, al seno Stringendola, io chiedea del suo dolore La mia parte!... Ella pianse, e tacque sempre.

Spartaco. Per riveder sulla sua bocca un riso, Dir non vo' che farei; gloria, portenti Mai non uditi, ogni virtù e delitto M'è facil cosa, il sento. Il più esecrato De' Romani, ben sai, Clodio, da lunga Stagion captivo è nel mio campo; ei solo, Di quanti a noi fûr preda, ancor sorvive, E dietro a' nostri passi il traggo.... Or dimmi: Chi 'l fe' salvo rammenti ?... Fu un sol prego Di Glauca nostra.

Alisia.

Oh! lo rammento.

Spartaco.

lo stesso,

Da quel dì, l'odio antico che m'ardea
Sentii nel petto morir quasi. — Ed ora,
Il dirò? da quel dì, la gloria nostra,
Il securo cammin dai Numi scritto,
Noi lo perdemmo. E la discordia, il vile
Rancor, l'invidia, e quanti l'uom si cova
Nel cor serpenti, anco nell'alme nostre
Si strisciaro. Enomào cadde, e con lui
Crisso il forte; la fede or m'ha rapito
Granico de' suoi Galli; omai non una,
Ma ben cento, e diverse audaci menti
S'urtan discordi. — O sogno del riscatto,
Dove sei?

Alisia.

Sotto al pondo dell'affanno, No, Spartaco non cada. Io fui presaga Di tua grandezza un dì: d'altre vittorie Ti fo promessa.

Spartaco.

Va, stanca gl'Iddii,
E con tessali carmi apri le porte
Dell' Erebo: non puoi far che si muti
Il fato mio.... Glauca! nè ancor si desta?
Ah, sì, riposa! e pace almen circondi
Questo sasso ove dormi. — Or qui con lei
Te lascio, è forza.... Vincere, o morire,
Ecco mia vece d'ogni dì.... Ma pria
Ch'io la contempli, e posi in sulla pura
Sua fronte un bacio.... La virtù mia antica
Questo bacio mi renda.

(Bacia la figlia dormente: s'ode nuovo squillo di trombe).

Addio. (Parte).

# SCENA II.

# Alisia, Glauca.

Alisia.

Presaga

Io non era; ma ciò che forse ei teme, E dir non osa, è per me certo; e il veggo. Misere, ahi l'una e l'altra! Pur, se cara Ai Numi è giovinezza, e non si esulta, Come quaggiù, del pianto umano in cielo, Saprò, o figlia, salvarti. - Già il tremendo Sagrificio apprestai; nè appena il sole Discenda in grembo all'infocato mare....

Ella si desta.... Oh Glauca!

Glauca.

Ove siam noi?

Madre, che fu? Dal lungo e dolce sogno A che mi chiami? Meglio era, ben meglio, Dormir per sempre.

Alisia.

Ancor sì cupa, e piena D'angoscia? Nè il mio pianto, nè il paterno

Rimprovero ti move?

Glauca.

Ben io v'amo:

Il sapete....

Alisia.

Ma ier, quando a te il padre In dolce atto chiedea se t'era caro Ch'egli il romano prigionier rendesse A libertà.....

Glauca. Alisia.

· Che mai richiami?

Clocio....

Glauca.

Oh! questo nome non ridir.....

Alisia.

(Più dubbio

Non v'è..... Dessa ancor l'ama).

Glauca.

(Egli mi sprezza,

M'odia forse, e il suo spregio par che avvivi

Questo misero ardor che mi consuma). No, del passato non parlarmi, o madre!

Alisia.

Tu il vuoi?

Glauca.

Sì.

Nulla io chiedo, nè spero.

Alisia.

Glauca, con me vieni: il giorno Che il tuo sorriso io vegga ancora, è presso.

Glauca. Alisia.

Non invano

Della terra e dell'aëre gli spirti
Evocherò; squarcierò il vel d'arcani
Ineffabili.... Ascolta. Appena in cielo
Trivia il suo carro da'raggi fatali
Riconduca, verrai, qui dove il sacro
Cipresso le negre ombre spande. O Glauca,
Il duol che ti disfiora e stempra, io stessa
Vincer potrò; ma dèi tu prima, il rito
Compiere.

Glauca.

In che mai fidi?

Alisia.

In me. Vo' al padre Renderti, a te medesma. Or, questa fiala, Che d'atre erbe di morte il succo chiude, Prendi, e a far certa sua virtù, sul core La cela; nè tua mano osi toccarla Finch' io, nell' ora de' notturni incanti, Non te la chiegga.

Glauca.

Sul mio cor, dicesti? È ver, qui dentro, qui è l'affanno.... Porgi. (Alisia le dà il filtro).

Oh de' miei mali il farmaco sia questo! Il consentan gli Dei.

Alisia. Glauca.

Ma il padre?

Alisia.

Al campo

Pur or correa: conta il periglio l'ore Di sua vita. Glauca. Mi guida a lui; che ancora In mezzo alla sua gloria io lo rivegga.

Alisia. Sì, Glauca. Ma, là mira: ei stesso giunge.

#### SCENA III.

SPARTACO, QUINTO ferito e sostenuto da due gladiatori, Alisia, Glauca.

Spartaco. Fu breve pugna, e in vano assalto i nostri Valli Crasso tentò....

Glauca.

Padre!

Spartaco.

T'appressa,

Glauca, e ripeti questo dolce nome Che sol mi riconforta! (Mesto riguardandola).

Alisia.

Perchè cupo

È di Spartaco il guardo, e qual nell'ora Di vittoria gli sta nube atra in viso?

Spartaco. Vittoria?... Tal non era a vincer uso Spartaco in altri dì....

Alisia.

Pur, su'tuoi passi

Ecco nuovi prigioni.... E quel ferito....

Spartaco. Già l'obbliava.... Ov' è questo romano?

T'avanza. Là, guerrieri, sovra il masso

Lo ponete a giacer.... Così. — Qui, solo,

Io rimango con lui. (Al suo cenno si allontanano tutti).

## . Scena IV.

# Spartaco, Quinto.

Spartaco.

Tu sei ferito;

E, forse, a morte. Ma perchè, rispondi, Pur or nel campo, tra soldati e duci In fuga sparsi, ti volgesti solo, Come belva che il dardo ha nella piaga, Senza cimier, nè scudo, al suol confitto L'un ginocchio, e la destra alto levando A minacciar con lo spezzato ferro Chi t'assalia? Perchè?

Quinto.

Morir volea.

Spartaco. Bello è morir sul campo. Ma qual furia
T'empìa 'l cor di tal brama? A' tuoi le terga
Vid'io; ma il so, benchè roman non sia,

Vid'io; ma il so, benchè roman non sia, Qualunque muor sul campo, e in mezzo al petto Ferito, è degno d'alto nome. Insana Ragion, tra l'armi, di giusti o d'iniqui Non libra il dritto, e ognun che pugna è forte. Pure, è ver che nel giusto il dritto siede:

Nè v' ha che un dritto e una virtù.

Quinto.

Che pensi?

E perchè col tuo dir cresci il tormento D'un offeso? (Quinto si leva a fatica).

Spartaco.

Tu sorgi?

Quinto.

A te dinanzi

Quinto non giace ancor. Quando ferita È l'alma, delle membra il dolor tace.

Spartaco. Te prode e grande estimo, e tra' Romani Il primier forse che alto sprezzo e vile Superbia non nudriro. Sai tu a quale Nemico parli?

Quinto.

A Spartaco.

Spartaco (ironico).

Al feroce

Gladiatore, al ladron che la gran Roma Vincer presume, non è ver?

Quinto.

Tu degno

Di libertà, combatti incontro al fato: Ma l'asta de' Quiriti, al par del fato, È infrangibile, immota. Spartaco.

Invitti sempre

Esser dovremmo; eppur, ben che a noi resti E braccio, e petto, e sangue, e il dritto nostro, Forse vinti sarem. — Vinti? Che importa? Non fia l'ultima guerra: le nostre ossa, E la polve che il nostro sangue bevve, Agiteransi un dì: vendicatori Sorgeran tutti i popoli del vasto Universo.

Quinto.

Tu parli di vendetta, Insano! Ma la Donna, che l'etrusco Lituo alla ferrea strinse asta Sabina, Fu alle genti nudrice, e il suo gran volo Segnâr gli Dei.

Spartaco.

Che mai die' al mondo Roma, Se non viltà o servaggio? Ovunque suona Di vinti un imprecar, pianto d'oppressi E fremito di schiavi.

Quinto.

A lei nemici Furon barbari regi, a cui grandezza E nome, e dritto offria....

Spartaco.

Menzogna! inganno!
Abbominio! Tra l'uno e l'altro mare,
Nelle stesse sue mura, ha Roma forse
Virtù e possanza? Io le calcate plebi
Udii gemere; e dietro a' passi miei
Corre un popol di servi e di coloni.
E noi.... — Come or risorge, e vive e parla,
Tutto il dolor di mia trascorsa etade! —
E noi, d'ignote terre abitatori
Un di fummo, e custodi dell'avita
Stanza, e di nostra povertà felici.
Poi, quando apparve il rapitor latino,
Sorgemmo insiem, pugnammo. Oh! avventurato

Chi sul confin natio cadde, chi l'armi Non rese, chi dal fianco non si vide Strappar la donna sua, chi sotto il giogo Romano il collo non curvò giammai! O forte padre mio! te miro ancora Là, nel sangue prosteso, in sulle soglie Del vuoto ostel: sento a' miei polsi avvinte Le catene di Roma, e l'armi stringo Che il vincitor mi pôrse.... Oh via quest'armi, Sazie del sangue de' fratelli miei! Via quest'insegne, e questo pilo, e l'elmo Del gregario venduto!... Ampia è la terra; Contro al ladron sarò ladrone anch'io! -Ahi dì fatal, che nel sonno m'assalse. Sotto il dirupo, l'inseguente ostile Schiera! Afferrârmi, e invan lottante, in fonda Stiva gittato, mi cerchiar d'infami Ritorte.... Ecco, la prora al lido tocca: Di plauso immense grida, e suon di palme. Questo è d'Italia il ciel splendido? Queste L'alte mura famose, e queste genti Lacere, macre, che s'addensan ratte Sul passaggio de' vinti, ecco, son questi I Romani?... No! no! L'uom, che captivo, Alta la fronte, e fermo il passo, i vostri Fôri attraversa e le città, non trema; E più di voi sotto a purpurei ammanti, Fra i lauri ed i trofei, più di voi tutti, È forte ancora.

Quinto.

Vincitor, tu stesso Che non fai? Di tue stragi non hai piene Le cittadi, e di stolta inutil furia Non ardesti?

Spartaco.

D'intorno alla gran pira

Del valoroso Crisso, a cento, a cento Di Roma i cavalier für tratti; anch'essi S'incontraro, e pugnar nella funerea Immensa lotta, e l'un l'altro trafisse.

Quinto. E n'esultasti?

Spartaco. Io?... Piansi. Fu la prima Volta che il pianto mi stillò dagli occhi.

Quinto. Pietà infingi.

Spartaco.

Osi dirlo? Al par del tuo

Questo mio cor non batte?... Oh ne vedessi

Tutto il profondo! e tu, nemico mio,

Compianto a me daresti. Io qual fui, sono:

E, più che a voi, pietà il soffrir m'apprese. —

Clodio ricordi?

Quinto. Sì.

Si vendichi....

Spartaco. Colui che, un giorno, E tu il vedesti, traboccar fe' l'ire?

E tu il vedesti, traboccar fe' l'ire? Securo ei sta nel campo mio.

Quinto. Che narri?

Non cadde ei dunque?

Spartaco.

No. Ma perchè vita

Donassi a lui, non domandarlo. — Or m'odi:

Tu stesso.... tu narrar devi a' superbi

Figli di Marte come il vile schiavo

Quinto. Ed è ver? No, scherno è il tuo.

La mia ferita tu miri, e di sangue

Stillar la vedi, e vedi che a fatica

Mi reggo....

Spartaco. No! non è la tua ferita
Mortal; fasciarla io ben saprò.... Sovente
I caduti fratelli io medicava
Di mia man.... Vieni, a me t'appoggia.

Quinto.

Oh! dove,

Virtù che da noi fuggi, io ti ritrovo?

Spartaco. Sì, vieni, ogni mio detto è sacro. — Udite,

(Ad alcuni gladiatori che giungono).

O guerrieri di Spartaco! – Il Romano Io francheggio: ei può salvo uscir dal campo.

#### SCENA V

GRANICO, CASTO,

Gladiatori, tenendo CLODIO in messo a loro; i precedenti.

Casto. Tradimento! Accorriam.... Spartaco il Trace Al Roman ci ha venduti.

Granico.

Egli francheggia I captivi di guerra.... A gran dispetto De' duci, in vita ei serba e tiensi accetto Questo Clodio, il più reo d'ogni nemico.

Spartaco. Vili, mentite.

Casto.

No.

Un Gladiatore.

Tu ne tradisci

Alla lupa del Tebro.

Spartaco.

Or sì! feroci

Garrite pur; dell'odio rinfocate

Le faville; spezzate il forte nodo

Del voler, che per breve ora ci strinse.

D'esser liberi indegni, e ancora indegni

Siam di pugnar contro il Romano, ancora

Barbari siamo, ancor peggio che servi. —

Spartaco traditor? Spartaco?... A questo

Vivo io? Cercai più che la gloria, in campo,

Cento fiate la morte e le sorrisi.

Temerla or qui poss'io? — Folle, deliro!

A' lor piè gitta il ferro, i polsi stendi

Alla catena e torna schiavo.

Granico.

A lungo,

Coll'accorto tuo dir, d'ogni altro senno L'arbitro fosti; e a che fatal cimento Venimmo, or vedi.

Casto.

Nell'estremo lembo Di questa esosa terra or n'hai respinti, Tra i Bruzii infidi, e i Siculi rapaci: Crasso ne cinge, ne rinserra....

Granico.

Ei scava
Dall'uno all'altro mar, nell'istmo angusto,

Casto.

E tu i prigioni
Gli rendi intanto, e nelle nostre file
Un delator passeggia.... (Additando Clodio).

Insuperabil vallo....

Clodio.

Non più! Muto
Starmi io giurai tra queste ire furenti;
Chè a vostre infami gare un uom romano,
O servi, non si mesce; ma al codardo
Oltraggio tuo rispondo. — No, di tale
Vostro duce ed eroe non son nè fui
Nè seguace, nè amico.... Io lo disprezzo,
Io l'esecro; e da lui, non libertade,
Morte qui attendo; come attendo l'ora
Che quasi, impuro nembo, il sol di Roma
Vi sperda tutti!

Spartaco.

Clodio? tu?...

Granico.

L'udite?

Casto. M

Morte al romano!

I Gladiatori.

Morte, morte!

SCENA VI.

GLAUCA, ALISIA, accorrendo, e i precedenti.

Glauca.

Qh padre!

Alisia. Che fu? chi morte grida?

Spartaco. A che venite?

Glauca, tu ancor?... Lasciatemi; non odo Che il furor mio.... Noi siam caduti, e vinti....

L'ira all'armi ci mena.

Granico. A voi dinanzi,

O guerrieri, ei rinnega i dritti nostri, E ci calpesta tutti.

E ci carpesta tut

Casto. Ei stesso cada.

Granico. Traditor d' Enomào!

Casto. Del forte Crisso

Omicida!

Spartaco. Su dunque! Io snudo il petto,

Ferite qui! Chi ha cor tra voi, col ferro Il mio cerchi!... Di vita io son già stanco!... Ma, udite voi? Delle trombe di Crasso È lo squillo. Il Romano è là che attende. Ah no, non m'uccidete!... Or non è tempo: Vincer per voi vo' un'altra volta. Andiamo.

Chi Spartaco ancor segue? Alla vittoria Mi bastan pochi... Mia vendetta è questa.

## ATTO QUINTO.

Un'altra parte del campo. — Rupi e grotte nella montagna. È la noțte, verso l'alba.

#### SCENA I.

SPARTACO, seduto su l'altura.

Spartaco. O notte, o sola del mio grande affanno Ascoltatrice, in te s'asconda e muoia Per sempre il mio lamento. Posa il campo: Ma non è di trionfo, non di patria Il sogno de' guerrieri.... Al sol novello, Per l'estrema battaglia e' fian ridesti. O mia fede, ove sei? Così fûr vane L'audaci prove e la tentata fuga, Vano il morire. Oh! vedermi su questo Scarso lembo esecrato, — ove bastanti Sarian pochi navigli ad una pronta Salvezza - chiuso, assiepato vedermi, Come leon nel covo, e in ciechi sforzi Franger l'ultima possa.... Ah! certa, eterna Quaggiù del vinto è la condanna; e sola Libertà, morte! — I doni miei con mano Avida accoglie il Siculo, e il giurato Soccorso obblia. D'Asia e d'Iberia intanto, Altre legioni a' nostri danni appella Roma.... O invisibil Dio che mi persegui, Perchè quest'alma in me respira? Omai Tutto ha fine. - Per te, per te soltanto, O Glauca, amor dell'oppresso e speranza,

Per te pavido e incerto, il sanguinoso
Calle non corsi sino al fin.... L'arcano
Che tu fidarmi non osasti, io 'l vidi
Dal primo di, nel tuo cor, nel tuo volto
Pallido, freddo al bacio mio. Morire,
Pur che tu viva amata e lieta, oh questa
Gioia non siami tolta! — Il sol tra poco
Riguarderà sulla terra e sul mare....
Dietro al vallo il Roman muto, addensato
S'accampa, nè segnal mostra di guerra:
Questo è giorno di sangue. — È inganno? Quale
D'armi e di genti fremito indistinto
Mi fère?... No! ben è il vento sull'onde....
Pur, farmi certo io vo'. Là, dalla vetta
L'ostil campo si scopre. (Parte).

(Pausa).

#### SCENA II.

GLAUCA e CLODIO vengono dalla grotta.

Glauca.

I passi tuoi,

Fino alle scolte più lontane, io stessa Guiderò; nè alcun fia che te ravvisi Sotto alle rudi spoglie.

Clodio.

O generosa!

Di tua fede e pietà quale avrai premio? Clodio, nell'alma mia....

Glauca. Clodio.

No, mai pria d'ora

Tutto il tuo core non conobbi.... Oh quanti Furon per te gli affanni! Nelle voci Tronche e meste, ne' tuoi languenti sguardi Che parlavan d'amore, alfine io scôrsi Quel che invan mi tacevi.

Glauca.

Ah! tu no'l sai.

Perchè strappasti al cor l'arcano suo?

Clodio. Perchè? Glauca, non vuoi ch'io t'ami, e tutta Questa ebbrezza in me senta, che agli stessi Numi è sì cara?

Glauca. Amarmi, dici? (Insana!

Libertà gli promisi.... ed ei s'infinge,

Pietoso forse!...) Amarmi? È troppo tardi!

Clodio. Che parli? e la tua man perchè ritraggi?

Glauca. No... non è l'ora degli amori questa.

Io ti vedea languir captivo, e fransi
I tuoi lacci, del padre e della patria
Io traditrice! Sotto al ciel sì bello,
Che a me pur sorridea, gioia ed amore
Or t'attendono.

Clodio. E tu? Non verrai meco?

Glauca. No.

Clodio. De' tuoi l'ira non paventi?

Glauca. Darmi
L'amor ch'io ti chiedea tu non potevi.
Dimmi almon ch'ove note di tue gente

Dimmi almen, ch'ove nata di tua gente Fossi, e libera anch'io, m' avresti amata....

Ma che val?

Clodio. Glauca! Amarti io giuro.

Glauca (mestamente).

All' egro,

Al morente così si dan parole Di fuggevol conforto.

Clodio. E s'io spregiassi

La tua mercè? se qui restarmi....

Glauca. Fulvia

T'attende.... Va, partir t'è forza; omai Non muti il voler mio, nè 'l muterebbe L'onnipossente fato.

Clodio. Oh! che si cela
Nel dir tuo?

Glauca. Vieni, che ogn'istante ha l'ale;

E sola esserti devo io guida. — Il prego Ultimo mio dal pensier non ti cada, Clodio! Se avvenga che nell'empia guerra Roma trionfi, oh! ti ricordi allora Che i tuoi giorni io salvai... Salvami il padre.

Clodio. . Glauca. Il prometto. — (Pieta l'inganno scusi).

Ora, per questo calle che al mar scende,
Fuggiamo, pria che la ridesta madre
Sulle mie traccie corra.

Clodio.

io. Andiamo: il Nume,

Che t'ispirò, salvi ci adduca, Amore. —

(Sorgi, o sol, tu vedrai la mia vendetta).

(S'allontanano dalla grotta, scendendo verso il campo romano).

#### SCENA III.

SPARTACO, dall'opposto lato; poi GLAUCA.

Spartaco. Cader? morire?... No! vincere ancora,

E per sempre. Al voler qual Dio resiste?

Questa di mortal petto immortal fiamma,

Speme, vita, dolor, fortezza, invano

Ardere in me non può; l'ignoto fabbro

Consuma i giorni, ma fia l'opra eterna. —

Là, pur ora, un mio grido in mezzo al campo

Tuonò; risposer mille e mille. Alcuni

De' fidi a me guidaro il mio cavallo:

Come nel primo dì, tal nell'estremo

Combatter voglio.... Io, di mia man, l'uccisi.

Non abbiam l'armi in pugno? Infin che un ferro

Rimanga e il cor d'un forte, il dritto è sacro.

Più alto io levo contro Roma il capo,

Io più grande di Roma.

(Pedendo Glauca salire dal basso della rupe).

Onde a me vieni,

O figlia, pria che nasca l'alba in cielo? E tua madre, dov'è?

Glauca. Dal seno tuo

Non discacciarmi; il mio dolor, l'ardente Mia fronte, fin che chiederlo m'è dato, Fra le tue braccia abbian riposo.

Spartaco. Oh care
Voci! Da quanto tempo a me, o diletta,
Non parlasti così?

Glauca. Stanca son io,
Oppressa, affranta.... Reggimi.

Spartaco. Che mai

Facesti? Mentr' io qui, sotto l'atroce Pondo de' miei pensier vegliava, solo, Ma con la guerra in cor, là nella grotta Io ti credea nel dolce sonno immersa, Nel sonno che mi fugge. Or, come uscisti? Come per l'erta a me tu ascendi?

Glauca. Padre!
Or tutto è vano, il tacer, l'ingannarti,
O dirti il vero.

Startaco. Che m'ascondi? Parla.

Glauca. (Il posso: io sento che, tra poco, al core
La morte giungerà.... Madre, ben certo
Era il farmaco tuo).

Spartaco. Fra te che vai Susurrando?

Glauca. M'ascolta.... Sì, parlarti Io devo.... Ascolta, e mi perdona.

Spartaco.

Glauca,

Perdonarti? perchè? perchè tu m'ami,

E a me ritorni, m'abbracci, e al mio petto

Siccome or fai, ti stringi?...

Glauca. Oh, se a te noto

Già tutto fossel... No! d'un mio fatale Segreto, d'una colpa favellarti Pria m'è forza....

Spartaco. Tu, Glauca? Ah! non sei rea.

Guardami, leva il tuo viso innocente....

Glauca. No: innocente non sono!

Spartaco. O cielo! io tremo

Parla dunque, a tuo padre parla.

Glauca. Il giorno

Rammenti ch'io, prostrata a te, chiedea Per un romano prigionier mercede?

Spartaco. Per Clodio?...

Clodio. Sì: tu allor pietà credesti

Quel senso che, al mio cor, con altra voce Parlava. Ai dì che, inconsapevol quasi D'esser nata in servaggio, io vissi ignara, Creando i sogni dell'età serena, Là, nell'aurea magion, sotto i lucenti Vestiboli, tra i canti, e le carole, Ove altro nome non udia lodato Che quel di Clodio, là, spesso io lo vidi Passar, giovine e bello al par d'un Nume; E il mio guardo il seguiva, e dove il guardo Più non potea, pur lo cercava il core. Poi d'ignoti desir', di care, ardenti Gioie esultai; spirar pareami nova

Divina aura....

Spartaco. Oh delirio!... Egli, il lascivo
Patrizio?... Forse?...

Glauca. Ah no! gelosamente

L'arcano mio serbai; vivea di speme

E di lagrime.

Spartaco. Glauca, oh quanto affanno Compensarti ei dovrà!

Glauca.

Quando, nel giorno

Che libertà per noi dal roman sangue In Capua nacque....

Spartaco.

Oh giorno! inutil dritto! Al vitupero noi siam nati.

Glauca.

Allora -

Non maledirmi! — libertà più dura Mi parve che la mia dolce catena. Quest'è l'angoscia, ond'io morir mi sento; Il segreto, la colpa ch'io ti tacqui, Il foco che rapì mia mente, ed ora La mia vita distrugge....

Spartaco.

Ah no! tu dèi Vivere, amar tu dèi. Se il padre obblia La sua grand'ira; se per te, qual vedi, Ei s'addolora e piange.... oh! tu vivrai Lieta, amante e felice.

Glauca.

Ahi!

Spartaco.

M'odi. Io sento
In me virtù bastante al gran riscatto:
No, libertà non fia che cada in questa

No, libertà non fia che cada in questa
Del paterno mio core assidua pugna;
E, benchè ancor ci stringa il fiero artiglio
Di Roma, io vincerò. — Clodio, tal nome
Ridir poss' io, nè il labbro m'arde, Clodio
I passi seguirà del mio trionfo.
Varcherem quest' Italia; e, più de' suoi
Figli, noi pur liberi e grandi, al cielo
Freddo e lontano che la nostra cuna
Vide, di terra in terra, a' lidi amati
Farem ritorno.... e là, il romano anch'esso
Libero e amico io nomerò....

Glauca.

Deh taci!

Tutto non sai.... libero è già.

Chi?... dove? Spartaco. Lui, che fu signor mio. Glauca. Spartaco. Fuggito ?... Morte. Sterminio a chi la preda mia mi tolse! No... non fuggì. Pur or, fino all'estremo Glauca. Confin del campo gli fui guida io stessa. Tu il salvasti, e di mie furie non tremi? Spartaco. Glauca. No, punita io mi sono. Tu? Spartaco. Sì, padre. Glauca. Sento la morte che in ogni mia vena Già serpeggia... La morte? Spartaco. Glauca. Un tosco arcano Io bevea.... No, no! Glauca, che tu menti Spartaco. Dimmi.... Glauca. Alla madre rapirlo io giurava; Essa, ignara, a me il porse.... Spartaco. Essa? che parli? Glauca. Senti, già fredda è la mia mano, appena Con le incerte pupille io ti discerno.... Oh padre, oh mi perdona! Spartaco (con accento disperato). No, morire Non devi tu.... A che dunque, se tu muori, Vittoria e libertà? Glauca. Per me tradita La tua speme, il valor.... Non era io sola Misero inciampo di tua via? Tremendi Spartaco. Numi fatali, a che vivo? A che il ferro

> Tinto di sangue, e l'immensa vendetta Che ancor dentro mi rugge? Altro non sono

Che il sozzo schiavo abbominato, il muto Gladiator che morrà. — Glauca!

Glauca.

La vita

Più non vedrò, la dolce vita, e il sole....

Spartaco. Alisia, o donna che il poter d'Averno
Usurpavi, qui vieni: ecco, la figlia
Da te uccisa, riprendi. — Ed or, correte
O miei forti, alla pugna. Io primo, io solo

SCENA IV.

ALISIA, Gladiatori e i precedenti.

Alisia. Spartaco. Morrò.

La figlia mia?

Sì, accorri e guarda! -

Ella è qui. Le mie braccia, come rami Spezzati, a pena sostener la ponno: Fredda è sua faccia, il cor non batte, chiusa La sua bocca soave.... O voi, che intorno Immoti e vinti da terror mi state, Voi che di cento pugne a me compagni Foste, a cui morte era desio di gloria, Appressatevi.... Ah sì, piangete voi? Io no'I posso. — Ella muore, l'innocente Fior, l'ingenua fanciulla, dal sorriso Leggiadro come stella. Oh Glauca, Glauca! Non m'odi più?... Tacete. Un sospir lieve, Un moto ancora... Ella vive!... Or sì, giuro, Noi vincerem.

Un Gladiatore.

Misero padre!

Alisia.

Orrenda

Sciagura! Dell'eterne ire noi siamo Cieco stromento... Spartaco.

Ella, ti dico, vive

Nè tu, iniqua, potresti con le tetre Arti tue scongiurar l'esosa Parca, Com'io 'l saprò col vitale mio bacio, Stringendola sul core.

Alisia.

Oh noi deserti!

Glauca. Volente, o madre, e per amore insano Io muoio. Un dì, placati i Numi....

Spartaco.

O Glauca,

No, non lasciarmi!

#### SCENA V.

# Altri GLADIATORI, e i precedenti.

1º Gladiatore. Il romano, il romano!
2º Gladiatore. Invaso è il campo, ucciso Casto....

1º Gladiatore.

Accorri.

Combatti, e vinci.

Spartaco.

Sì, vittoria, e morte! — La figlia mia, donna, t'affido.... Guarda! A lei torna il respir.... Dimmi che viva Qui ancor la troverò.... Con voi son io, O fratelli di Spartaco.

(Corre via, seguito dai gladiatori).

## Scena VI.

## GLAUCA, ALISIA.

Glauca.

T'appressa....

Alisia.

Ah, per tua madre muori!

Glauca.

No; per sempre,

Me stessa e l'amor mio nel mar profondo Io nasconder volea; ma tu possente Farmaco a tempo mi porgesti; ed ora Fra voi spirar m'è dato.

Alisia.

Figlia!

Glauca.

Ascolta

Grida orrende di morte.... O padre, invano Ti aspetto.... Nell'obblio passar già sento L'infelice mio di... Dolce è il morire... (Muore).

Alisia. Ah!

#### SCENA VII.

SPARTACO, ferito; Gladiatori, poi CRASSO, Quinto e Soldati Romani.

Non sono vinto ancor! non son caduto. Spartaco. Dite, ov'è Crasso? Io lo cercai nel campo.... O figlia, figlia mia.... Glauca!

Alisia.

T'arretra....

Spartaco, Morta? morta? — Or venite, chè il mio brando Non fère più.... Spartaco anch'esso or muore. Oh ch'io la vegga, ch'io la serri ancora Allo squarciato petto, ch'io le renda Col mio sangue la vita! O Numi, è dunque L'amor delitto? e questo immenso, ardente Libero spirto che i mortali strugge. Non è ch'empia menzogna?... Or siedi e muori, Qual nella vasta arena era tuo fato: Muori, e non s'oda il gemer tuo.... Ma bevi Di tue ferite il sangue, e invitto cadi Ultimo degli oppressi.

Entrano Crasso, Quinto, Romani.

Crasso.

Ecco è prostrato. Roma, l'infame tuo nemico.

Quinto.

Oh! senza

L'oltraggio nostro, il suo sospiro estremo Mandi l'eroe....

Spartaco.

Chi vien?... Trema, o Romano! -

Spartaco muor; ma del suo sangue è intrisa Questa polve ch'ei scaglia incontro al cielo!

(Muore).

### **APPENDICE**

## DEDICHE DEI DRAMMI DI SHAKSPEARE.

#### AVVERTENZA.

Queste pagine, colle quali Giulio Carcano raccomanda al nome di carissimi amici e d'illustri scrittori ognuna delle sue versioni delle tragedie e dei drammi di Shakspeare, parvero meritevoli d'essere qui raccolte. Lo stile più elevato non consentiva d'inserire queste dediche fra le Lettere famigliari che saranno contenute nell' Epistolario (Vol. X delle Opere Complete).

Ciascuna di esse ritrae con brevi parole il soggetto del dramma che precede, e accenna al legame fra quello e la pefsona a cui è indirizzata; e vennero disposte secondo l'epoca in cui furono tradotti i drammi.

Le edizioni della versione di Shakspeare di G. Carcano sono le seguenti: La prima, in 5 vol.: contiene dieci tragedie, (Milano, Pirola, 1847-55) la seconda è la ristampa di questa, in 3 vol., (Firenze, F. Lemonnier, 1857-1858) la terza contiene il *Teatro completo* in 12 vol. illustrati, (Milano, Hoepli, 1874-1882). I.

### Inviando la versione della tragedia:

" RE LEAR ..

#### A GIOVANNI BATTISTA NICCOLINI.

Quand'io venni a salutare la vostra Firenze, che non invano è posta nel cuore dell'Italia, voi m'accoglieste con quella sincera e sapiente benevolenza, la quale è il miglior pregio degli uomini grandi. Nè sarà ch'io dimentichi mai le alte e vere vostre parole.

Accoglierete voi colla stessa bontà questo mio lavoro? Se mi avete letto nell'animo, io lo spero. In voi io aveva sempre ammirato l'ingegno creatore; ora amo e venero la vostra vita. La patria di Dante doveva essere la patria vostra.

Milano, 2 gennaio 1843.

### Inviando la versione della tragedia:

" AMLETO "

#### A CESARE CORRENTI.

A te che mi fosti, dagli anni più giovenili, compagno dolcissimo delle speranze e della vita, e che di poi, non acquietandoti ai gentili studi incominciati fra noi, interrogasti con ardita persistenza i misteri della scienza speculativa, mettendoti per una via, di cui tu stesso tante volte mi confidasti i dubbi e le amarezze; a te volli consacrato questo mio lavoro, perchè ti sia ricordo del tempo in cui amando insieme la poesia, trovammo in essa quel conforto, che tu forse non ritrovasti più nell'ardua ricerca del vero.

Pure, in mezzo alle grandi contemplazioni della natura universa, tu senti ancora fortemente la poetica bellezza, nè la rinnegasti mai, come pur fanno tanti oggidì per matto orgoglio; o piuttosto per aridità di cuore, degna di compassione. La poesia, come l'amore, è, o dev'essere, l'anima d'ogni virtù morale e civile; e tu sai che il mio Shakspeare è grande al pari d'ogni più gran filosofo. Ti venga dunque ben accetto il mio tenue dono: io non avrei saputo a qual altro de' miei più cari, meglio che a te, raccomandare questo "Amleto", che fu, con giusta opinione, chiamato la tragedia del pensiero.

Milano, 28 febbraio 1847.

### Inviando la versione della tragedia: "GIULIO CESARE,"

#### AD ANDREA MAFFEI.

Lasciami scrivere il tuo nome in fronte di questo volume. Nel "Giulio Cesare " sublime opera poetica e storica, si riflette, meglio che in qualsisia altra dello Shakspeare, quel bello semplice e antico di che tanto ti piaci, e ch'è sì gran parte del vero.

Uniti già per molt'anni da quel consenso degli animi, che non nasce da vane attinenze, ma dalla somiglianza degli studì che amendue amiamo, divenne per noi quasi necessità il comunicarci ogni nostra pagina e ogni verso. Tu per il primo mi confortasti a rendere italiane alcune delle immortali creazioni del sommo Inglese; nè io certamente, senza la scorta del tuo consiglio e del tuo squisito buon gusto, mi sarei messo alla difficile prova. E però le primizie di cotesto mio lavoro sono cosa tua. Così potessi meglio significarti l'affezione mia! Ma tu sai che l'espressione del mio animo è, se non altro, sincera: e ch' io disprezzo chi s'accontenta, come diceva il tuo Monti, degli oggetti imbellettati, e ama più uno sfarzoso girasole che una rosa circondata di spine. Addio.

Milano, 7 giugno 1847.

### Inviando la versione della tragedia: " " ROMEO E GIULIETTA ...

#### A GIUSEPPE MONTANELLI.

Ti ricordi ancora del giorno ch'io, passando per la tua Pisa, venni non aspettato a salutarti, e ti ritrovai tutto inteso al culto severo di quella scienza, che aveva già fatto caro e onorato il tuo nome nella patria nostra? Era un di bellissimo, sul tramonto; e noi passeggiammo alcun tempo insieme, sotto le silenziose arcate del Campo Santo, ragionando di molte cose che l'uno e l'altro avevamo sentito e sperato.

Ora l'Italia ascolta le tue generose parole; e io dalla pace de' miei studi sui Grandi che furono, ti mando, con questo volume, il voto d'un animo fraterno. Così potessi meglio darti una prova del caldo desiderio! Ma tu almeno, sai che il mio cuore è sempre lo stesso.

Milano, 30 settenbre 1847.

v.

### Inviando la versione della tragedia: " MACBETH "

#### AD ANSELMO GUERRIERI GONZAGA.

Nel mezzo della vita dolorosa e severa, la memoria de' buoni ci conforta e ci torna sempre più necessaria, poichè sentiamo in noi medesimi più pronto e vero quel forte affetto che accomuna i pensieri a un alto fine. Il ricordarsi degli amici è allora come un augurio, una promessa di bene.

La nostra amicizia, della quale desidero ti sia testimonio questa mia versione d'una delle più sublimi tragedie dello Shakspeare, non potè essere finora, per la prepotenza delle cose, che un' intima persuasione, un gentile desiderio. Voglia Dio che nata dallo stesso amore degli studi liberali, viva e duri nello stesso amore che portiamo a' nestri fratelli.

Milano, 4 marzo 1848.

VI.

# Inviando la versione della tragedia: "RE RICCARDO III, al poeta Grossi, l'autore vi premetteva queste parole:

A TOMMASO GROSSI

IN SEGNO

DI RIVERENTE AMICIZIA
GIULIO CARCANO

MDCCCL

VII.

### Inviando la versione della tragedia: " OTELLO "

#### A GIUSEPPE MONGERI.

Potrei lasciarti venire innanzi questo volume, senz'altra raccomandazione che il nome tuo. La buona amicizia, onde fummo uniti fin dagli anni di migliore speranza, che passarono per noi, è quella che mi persuade di tacere ad altrui quanto e perchè io apprezzi la modesta e leale virtù del tuo animo.

Tu, che al molto amore per l'arti del bello visibile, sai congiungere la pacata e profonda riflessione dell'intelletto, vedrai per fermo come alla sterminata grandezza de' pochi genii umani, un de' quali fu lo Shakspeare, devano educarsi coloro che appena abbiano senso del fine d'ogni arte, la verità: onde fu detto, a ragione, il bello essere lo splendore del vero. In poche creazioni dell'ingegno tale arduo pregio m'apparve così potente come in questa, che, forse non a torto, molti pongono sopra tutte l'altre del tragico inglese. Io stesso, nella disuguale lotta col poeta gigante, mi sentii più d'una volta nell'anima quel fremito di terrore e di pietà, che il Garrick provava nel rappresentare "Otello, e che da lui trascorreva in quanti l'udivano.

Io confido al mio libro la memoria di quel tempo che insieme aspettammo, più giusto e meglio augurato.

Milano, 3 luglio 1852.

#### VIII.

### Inviando la versione del dramma:

" LA TEMPESTA "

#### A JACOPO CABIANCA.

Io so che la severa contemplazione degli anni appena trascorsi e lo svolgersi di tante cose nuove, le quali un di saranno mature a qualche gran fine, non hanno in te spento, ma ridesto forse più vivace quell'amore della poesia, in cui è luce dell'animo e spirituale bellezza. E quest' amore è, per avventura, al tempo in cui siamo, il conforto migliore di chi vede l'ingiustizia camminar quaggiù dell'usato passo, e sente il tedio d'una vita che i più sacrificano all'egoismo della materia, ovvero alla tracotanza della ragione; la quale troppo spesso, rinnegando affetti e memorie, vaneggia nell'impossibile.

A te s'aspetta, e a te volentieri io mando, questa versione d'uno de' drammi in cui lo Shakspeare, sotto lo splendido velo d'una delle sue più fantastiche creazioni, lascia trasparire il profondo pensiero della verità umana. E tengo per certo che avrai questo volume come diletta memoria d'un amico lontano.

Tremezzo, Lago di Como, 11 ottobre 1852.

IX.

# Inviando la versione del dramma: " IL MERCANTE DI VENEZIA " AD ANGELO FAVA.

Il conforto di qualche studio solitario e severo mi torno, in questi ultimi anni, posso dir necessario e prezioso, come la sacra parola d'un' amicizia provata e antica. Onde m'è caro il raccomandare ai nomi di coloro che più amo e stimo questi miei letterari sperimenti. E a te lontano, e forse perciò più desiderato, volli ora mandare uno de' drammi più singolari e più svariati di quel grande spirito creatore dello Shakspeare. Nell'avaro Shylock tu già conosci uno dei tipi più evidenti e più vivi di questo poeta. Così potessi quale a me avvenne nel tentar la difficile poetica prova, a te richiamare, con le dilicate e libere pitture del mio Autore, una memoria della tua Venezia, di quella città che i poeti vagheggiano, al pari della donna amata! Addio.

Milano, 30 giugno 1853.

x.

### Inviando la versione della tragedia:

" RE ARRIGO VIII "

#### AD ANTONIO GAZZOLETTI.

Tu sai, che nell'accingermi all'ardua fatica di voltare nella nostra lingua i capolavori del tragico inglese, m'accendeva il desiderio di poter forse un dì tentare io stesso qualche orma nel drammatico sentiero. E ne feci alcuna prova: ma dinanzi alle creazioni di quel Grande, la mia mente s'atterrì, nè so come e quando mi basterà l'animo di togliere dai silenzi del mio studio i tardivi frutti d'uno scarso ingegno. Intanto, come mi tornò di dolce conforto il raccomandare al nome de' migliori miei amici queste tragedie dello Shakspeare, mano mano ch'io le andava pubblicando, ti venga accetta quest'ultima, ch'è come l'epilogo del gran quadro che il poeta ritrasse ne' suoi sette drammi storici. E ti sia, se non altro, un segno della memoria, che di te, quantunque lontano, ho sempre nel cuore.

Milano, 1855.

# Inviando la versione del dramma: "SOGNO D'UNA NOTTE D'ESTATE,"

#### AD ALEARDO ALEARDI.

Quando, or fa pochi anni, non era ancora che un ardente speranza la libertà della patria, che oggi nessuno ci può rapire, tu m'indirizzasti uno di que' tuoi canti, onde spirava, si può ben dire, un'aura profetica.

La fantasia e l'affetto hanno ne' tuoi versi una mirabile consonanza. E ora, in questi giorni migliori, consenti ch'io ponga il tuo nome su questa mia versione del più fantastico dramma del grande poeta inglese. In questo dramma le tradizioni dell'età antica s'innestano, come in un sogno tutto luce e vapori, alle credenze de' tempi di mezzo; e gli spiriti e le fate, che amano il raggio de' crepuscoli, uccidono il verme nel bottone di rosa, e fanno fuggire l'istrice e il serpente dalla forcuta lingua, avviluppano di una rete invisibile le sorti amorose di due giovenili coppie e le bizzarre prove di alcuni poveri artieri. Quando mi giunse il tuo canto, io m'era occupato di questo poetico studio per vincere il tedio e l'amarezza di que' giorni di patimento e di aspettazione; ma ora a te vengono i miei versi, come la parola lieta e il saluto d'un amico.

Milano, 1 febbraio 1863.

### Inviando la versione della tragedia: " CORIOLANO "

#### AD EMILIO VISCONTI VENOSTA.

Quand'io cominciai, per togliermi alla quotidiana amarezza d'un tempo infelice, queste mie traduzioni del gran poeta dell'Inghilterra, la nostra cara patria non vedeva ancora quella luce di libertà e quel mattino di grandezza, che l'opera generosa e forte di un Re e di un popolo, la coscienza del dovere, e il sacrifizio di tutti, hanno fatto sorgere sopra di noi.

L'Italia ora scrive la nuova sua storia; e io vo lieto e superbo, che tra i nomi di coloro che più fecero per essa, sia ricordato il tuo, il nome d'uno degli amici miei migliori in quegli anni di tanta speranza. Tu segui, con nobile animo, la via che la patria ti ha segnata; e io, tornato alla modesta quiete del mio studioso lavoro, col cuore più sereno di quando l'avevo intrapreso, sento come un desiderio, un conforto nella vita, ponendo una delle maestose creazioni dello Shakspeare sotto l'auspicio tuo.

Nel "Coriolano " il grande poeta ci dipinge la Roma turbolenta de' primi tempi delle contese civili, salvata dall' invincibile materno affetto. Ora che noi, anche mercè l'opera del tuo senno, siamo ritornati a questa madre antica, speriamo insieme che orgoglio di casta e violenza di plebe sieno vinte per sempre da un concorde affetto comune. Ti venga non isgradito il tenue mio dono e non dimenticare il tuo lontano amico.

Milano, 7 giugno 1874.

#### XIII.

### Inviando la versione della tragedia:

" ANTONIO E CLEOPATRA "

#### A GIUSEPPE VERDL

Con quel memore affetto con che, or sono ventisei anni, ci siamo stretta la mano a Parigi in un momento supremo per la patria nostra, quando la tua buona amicizia m'era insieme conforto e speranza; con lo stesso affetto, io vo lieto di segnare oggi il tuo nome sulla prima pagina di questo vasto dramma del poeta inglese.

L'ispirata idealità e il vero, che informano tutte le opere di quel grande, tu le hai altamente sentite nella tua stupenda creazione musicale del "Macbeth ", che tutti commosse, e più di tutti forse chi aveva tentato di rendere, nel nostro verso, la pietà e il terrore di così fiera tragedia.

A te, dunque, venga ben accetto quest'altro gran dramma, nel quale lo Shakspeare, come tu sapesti fare nell' "Aida, ci riconduce a respirar quell' aria di voluttà e di mistero della terra d'Egitto, culla e tomba della civiltà la più antica del mondo. Addio.

Dongo, lago di Como, 7 settembre 1874.

#### XIV.

#### Inviando la versione del dramma:

#### " CIMBELINO "

#### A GIUSEPPE BERTOLDI.

Quando noi ci siamo conosciuti, te ne ricordi? era l'alba della libertà d'Italia, e cominciava la guerra avventurata della nostra indipendenza. Ma io già ti era amico da gran tempo, da que' dì, che il tuo verso giovanile aveva cantato le prime speranze della patria.

Intralasciati per molt'anni i miei studi sull' Eschilo dell'Inghilterra, più grande forse di quell'antico, io li ripigliai con animo libero, in questa pace e dignità di vita nazionale. E torno a consacrarli, a mano a mano che li raccolgo, al nome de' più cari amici miei: per questo il dramma di "Cimbelino , da me ora tradotto, dev'esser tuo.

Dal primo de' nostri novellieri lo Shakspeare tolse il concetto di quest'opera ardita e romanzesca; e se non appare tra le altre sue più sublimi e ammirate, v'è pur sempre l'orma del genio — e tu la troverai. A me, nella difficile prova, rapivano l'animo l'amore intemerato di sposa e il santo affetto paterno, che vi splendono d'una luce purissima.

Non ti sarà sgradito, io lo spero, questo mio lavoro, con cui volli ricordare anche agli altri l'amicizia nostra.

Milano, 30 novembre 1874.

#### XV.

### Inviando la versione del dramma: "I DUE GENTILUOMINI DI VERONA,

#### AD EMILIO FRULLANI.

"Un barbaro che non era privo d'ingegno, così il Manzoni, con la sua arguta ironia, nomina lo Shakspeare, in quel semplice e vero poema della vita per cui dureranno sempre cari i nomi de' due fidanzati del contado di Lecco. A me sia concesso, alla mia volta, chiamarlo un uomo d'ingegno che non era privo di cuore.

E del più puro e nobile degli affetti umani, dell'amicizia, quel grande nutrì il suo cuore e la sua vita, come ne seppe trovare la sublime espressione in alcuni de' suoi drammi. Alla pietosa tragedia di "Giulietta e Romeo, di cui fu l'amore ispirazione soave e profonda, il poeta aveva fatto precedere quest'altro dramma de' " Due gentiluomini di Verona " nel quale è riflessa con mirabile esempio, tutta la devozione dell'amicizia. E questo può essere detto il dramma della sua giovinezza. Lasciami, dunque, con esso ricordare il tuo nome, e i giorni, lieti e mesti, d'un' amichevole consuetudine troppo presto interrotta, e ch'era nata dal consenso degli animi, in quella eterna legge di bellezza e di verità, unico principio dell'arte. Al nostro tempo v'è pur troppo chi ne ride; eppure io penso esser questo l'alito d'ogni poesia. È l'alito che mi parve di sentire anche ne' tuoi versi, ne' quali a una quieta malinconia, s' unisce la fede affettuosa e benefica nella verità ideale.

Milano, 30 marzo 1875.

#### XVI.

#### Inviando la versione del dramma:

#### " TROILO E CRESSIDA "

#### A PAOLO MASPERO.

A te, amico mio, che hai saputo, ne' tuoi nobili versi, ridare all'Italia nostra il secondo degli immortali poemi del vecchio Omero, mi piace di richiamare ciò che un dotto critico tedesco, l'Ulrici, scriveva intorno a questo dramma "Troilo e Cressida " nel quale i personaggi sono quelli stessi dell'Iliade e che altri chiamò, gridando allo scandalo, nulla più che una parodìa indiscreta.

- " Per una ispirazione del suo genio, il poeta, penetrando
- " coll'occhio della mente l'oscurità de' secoli venturi, e le
- " nubi del passato più lontano, non volle con questa satira
- " profondamente significativa abbassare quello ch'è sublime
- " e grande, e molto meno far guerra ad Omero e alla
- " poesia eroica: bensì intese di dare un serio avvertimento
- " a coloro che sono tentati d'esagerare il valore degli an-
- " tichi e d'idolatrarli. "

Così l'Ulrici, contrastato e diviso tra l'adorazione d'Omero e quella dello Shakspeare, intende mettere in pace la sua coscienza. Anch'io, in questa creazione piena di fantasia, di ardimento e qualche volta d'irriverenza, non so vedere nessuna ragione che ci renda infedeli al culto della classica antichità, o d'altra parte ci tolga l'affetto per il poeta che iniziò il dramma moderno e romantico, nel suo più vivo contrasto con la tragedia antica.

Come già nel "Sogno d'una notte d'estate " lo Shakspeare protesta qui di nuovo, in nome della libertà dell' arte; e dipinge gli uomini quali sono, con le loro passioni, ne' loro impeti generosi o abbietti, in quella mischianza di tragico e di comico, di che s'informa la vita. In questo come negli altri suoi drammi, egli obbedisce a quell'intimo senso della realtà e della storia che lo guidò sempre attraverso le tenebre del passato; e anche qui la pietà della sventura lo ispirò altamente. — Ettore è il suo eroe.

Ti venga dunque innanzi, e ti sia bene accetto questo mio studio sull'opera del grande Inglese, eroica a un tempo e bizzarra. E ti ricordi l'amicizia nostra degli anni più giovenili, senza scemare d'un punto l'amore e la riverenza ch'ebbe agli antichi il mio Shakspeare, e che tu pure serbi, con assennata costanza, al poeta sovrano

" Primo pittor delle memorie antiche. "

Canobbio, Lago Maggiore, 7 ottobre 1875.

#### XVII.

## Iuviando la versione del dramma: " TIMONE D'ATENE "

#### A RUGGIERO BONGHI.

Quando là, nella splendida pace del Lago Maggiore, in quegli anni delle patrie speranze, aspettando migliori giorni, tu ritornavi al prediletto studio del tuo Platone, io, allora tuo ospite, apriva qualche volume del mio Shakspeare. E più d'una pagina ne tradussi, ne' nostri autunnali riposi; poichè tu, innamorato del bello poetico, come lo sei della sapienza antica, mi animavi a continuare la difficile prova.

Le sorti della patria occuparono poi altamente tutta la tua vita; e io, che dopo molti anni ripigliai l'interrotto lavoro di quel tempo, voglio oggi risvegliare in te delle ricordanze già lontane, ma pur care; e al tuo nome raccomandar questo dramma severo, che altri disse fulmineo, del tragico inglese.

Nel "Timone d'Atene " forse più che nelle altre opere sue, egli t'appare non meno grande filosofo che poeta. Non è più il greco misantropo, ricordato da Plutarco e da Luciano, ch'esso qui dipinge; è l'amico degli uomini, che muore vittima dell'ingratitudine e dell'abbandono. A te sia questo volume come un eco de'nostri solitari passeggi, quando fra noi si discorreva, ora del Manzoni, ora del Rosmini, e sempre dell'Italia nostra.

Milano, 11 dicembre 1875.

#### XVIII.

#### Inviando la versione del dramma:

" MISURA PER MISURA "

#### AD ANDREA VERGA.

Forse qualche volta vi tornerà ancora nell'animo il ricordo d' un modesto volume, ove tant'anni fa una schiera di giovani amici, usciti appena dalle scuole, s' unirono a tentar le prime prove letterarie, col santo pensiero della patria in cuore.

Fu a quel tempo ch'ebbi la ventura di conoscervi; chè voi pure mi lasciaste inserire qualche vostra eletta pagina in quel libro ora dimenticato. Ma anche i fiori appassiti e morti insegnano la virtù delle memorie. E io, richiamando quegli anni così lontani, per benedire le comuni nostre speranze d'allora, pensai di mettere qui il vostro nome, caro del pari alla scienza medica che alla filosofia. So che la poesia è tuttora uno de' vostri conforti; e per questo volli offerirvi uno de' drammi di quel sovrano poeta, il quale seppe leggere negli arcani del pensiero e dell'anima eterna, come voi avete saputo cercar le più intime fibre di questo corpo mortale; scrutando, per dirlo col buon Mascheroni.

" Le delicate origin' della vita. "

Milano, 5 aprile 1876.

#### XIX.

# Inviando la versione del dramma: " RACCONTO D' INVERNO "

#### A TULLO MASSARANI.

Quelle pagine concise ed eleganti, come opera di cesello, ch' io leggeva, or fa due anni, in un volume de' tuoi studi sull'arte creatrice e sulle intime attinenze del dramma di Shakspeare con la storia e con la vita, mi stanno ancora impresse nell'animo. E di là mi venne, io penso, il buon volere a continuare in questa mia lunga e affettuosa fatica.

Il dramma a cui oggi tu mi consenti di raccomandare la memoria della nostra buona amicizia e del comune intento nello studiar le ragioni della poesia e dell'arte, è poco noto fra noi; eppur va fra i migliori del grande Inglese. Tu sai che lo Shakspeare è poeta sovrano, perchè seppe congiungere con mirabile armonia l'ideale e il vero; e qui, nelle due immortali creazioni di Ermione e di Perdita, egli ha dipinto al tempo suo e a quello che verrà, il sublime affetto della madre e della figlia, la purità della donna coronata, e l'amore innocente della perduta fanciulla. Guai se la poesia, per delirio di novità, o per foga d'arte sensuale, dimentichi la ispirazione di questi grandi!

L'arte respiri la realtà, ma non si scompagni da quella bellezza che mai non muore! Ti sia caro questo "Racconto d'inverno ", e ti ricordi un amico, un compagno di studi e di vita cittadina, in questa libera patria che unì, da gran tempo, i nostri pensieri.

### Inviando la versione della tragedia: "RE GIOVANNI...

#### A CARLO D'ADDA.

Il ricordo degli anni di nostra giovinezza, delle promesse e speranze nudrite a quel tempo, quando l' Italia sopportava ancora il giogo dello straniero, è vivo sempre nell'animo mio. E se, dopo il giorno che noi pure abbiam conquistato il nostro diritto sacrosanto, mi allontanarono dall'intima nostra consuetudine le agitazioni della vita pubblica, e la modesta via ch'io tenni sempre nella quiete degli studi, non per questo si mutarono in me la fede e l'amicizia d'allora. Sono di quelle memorie che non si cancellano mai. E te ne sia testimonio questa recente versione d'uno de' più severi drammi storici dello Shakspeare, che voglio mettere sotto il tuo nome: vi leggerai una sublime e patetica dipintura dell'amore materno, che forse non fu mai superata da nessun'altro poeta. È uno studio de' miei anni maturi, che mi fa tornar col pensiero alle prime e non inutili nostre prove letterarie, agli amici che abbiamo perduti. Addio.

Milano, 7 luglio 1877.

#### XXI.

### Inviando la versione della tragedia: "RE RICCARDO II."

#### A GIUSEPPE PIOLA.

Il mio autore, nello stupendo ciclo di dieci drammi, dipinse due secoli di storia della sua patria. È la lunga e funesta lotta tra la potestà civile e religiosa, quando la nazione che voleva esser libera e padrona di sè, rovesciando due de' suoi monarchi, conquistò a sè medesima un governo più fermo e più potente sotto i Principi che il Parlamento chiamava al suo trono. Uno di questi drammi, "Riccardo II " ci mette innanzi coi più vivi colori la misera fine di uno di questi re; che aggirato dal furore partigiano de' più vicini congiunti, e abbandonato dal popolo, del quale aveva calpestato le libertà, perde quel potere, ch'egli volle porre al disopra delle leggi del suo paese.

E a te, amico mio, a te così valoroso indagatore delle ragioni più alte delle dottrine politiche e nazionali, ho pensato di raccomandare, in segno di memoria, e della stima ch'io feci sempre di chi sa unire la virtù dell'ingegno e del cuore, questo nuovo mio studio del grande poeta.

Lesa, Lago Maggiore, 20 settembre 1877.

#### XXII.

#### Inviando la versione del dramma:

" RE ARRIGO IV (PARTE PRIMA) "

#### A GIOVANNI RIZZI.

Vi pare che la poesia, come usa pur troppo da qualche tempo, con una specie di cinismo ideale - se mi lasciate dir così - abbia a cercare il vero e il bello, dove non lo cercarono mai i grandi che furono e che noi veneriamo? No, di certo; però che voi stesso l'avete detto, con de' bei versi che testè sono usciti dal vostro cuore. Fin dove possa giunger l'arte co' suoi ardimenti, noi crediamo di saperlo; o, se non altro, lo sentiamo. E quel poeta, del quale talvolta vi piace svolger le pagine alle menti giovenili, educate da voi con verità e amore, il mio Shakspeare, ha conserto in questa prima parte del "Re Arrigo IV, con tanta sapienza di poesia l'elemento epico al comico, che addita, io credo, l'estremo confine dell'arte. A Falstaff e alla sua fatale ironia fanno stupendo contrasto Arrigo di Percy, lo Sprone Ardente, col suo impetuoso eroismo, e la schietta, amorosa figura della sua donna. E nel dramma, qui come sempre, grandeggia l'alto concetto storico e umano. Consentite, dunque, ch' io scriva il vostro nome in fronte di questo mio nuovo studio sul volume del poeta inglese; e vi sia, ancor più che segno di alta stima, ricordo d'amicizia sincera.

Milano, 18 gennaio 1878.

#### XXIII.

# Inviando la versione del dramma: "RE ARRIGO IV (PARTE SECONDA) n

#### AD ANGELO DE GUBERNATIS.

È una modesta promessa quella ch'io vi feci, passando di Firenze, or fa un mese; e mi tarda di adempirla. La vostra indulgente parola per questo letterario cimento, a cui da lungo tempo e forse con troppo ardita fidanza, io posi studio e amore, ma più l'accoglimento cortese, e quel poco che tra noi si disse intorno allo strano divagare dell'arte nel campo della fantasia, mi fecero animo a mandarvi, come onesto mio ricordo, questa seconda parte dell' "Arrigo IV , di Shakspeare. - Il grande di Stratford seppe con l'impeto del genio dar vita alla storia, e alternare tutti gli elementi della poesia, ispirandosi a un tempo alla gaiezza più ardita, e al mistero dell'anima umana, scrutata con occhio di filosofo. Nessuno indovinò meglio come, nella natura, accanto al sublime appaia il grottesco; benchè quello, non questo, finisca a trionfare, come il buon senso; il quale è anch'esso, nella vita, un'aspirazione al vero. E parmi che così la pensasse anche il Manzoni, poichè mi sovviene ch'egli un giorno mi diceva " la vera poesia potersi chiamare una esaltazione del buon senso. ..

Non venga dunque a voi sgradito questo mio nuovo poetico studio, e credetemi sempre vostro

Milano, 10 aprile 1878.

#### XXIV.

#### Inviando la versione del dramma:

" RE ARRIGO V ...

#### AD EMILIO BROGLIO.

Ti ricordi del Marzo 1848 e del vecchio palazzo Marino, ove ne' giorni del primo cimento popolare cominciò la nostra amicizia? I casi della vita e le grandi vicende della patria ci hanno disgiunti; ma noi, incontrandoci di quando in quando, dopo tanti anni, ci stringiamo ancora sinceramente la mano, come a quel tempo.

A te, dunque, quasi richiamo di que' giorni, voglio oggi mandare, nè ti venga discaro, questo dramma del poeta inglese, che di recente ho tradotto. V'è dipinta con epica grandezza e verità, quella pagina storica ch'ebbe fine con la vittoria d'Azincourt, quando Arrigo di Lancastro, atterrata l'antica feudalità francese, suggellava con un regale connubio d'amore la pace di due popoli e insieme il trionfo sullo straniero.

Lesa, Lago Maggiore, 21 luglio 1878.

#### XXV.

L'autore premetteva alla versione del dramma:

" RE ARRIGO VI (PARTE PRIMA) ,

la seguente epigrafe:

ALLA MEMORIA CARAMENTE DILETTA

DEGLI AMICI SUOI

RINALDO E CESARE GIULINI DELLA PORTA

CHE TANTO AMARONO L'ITALIA

GIULIO CARCANO

**MDCCCLXXIX** 

#### XXVI.

### Inviando la versione del dramma: " RE ARRIGO VI (PARTE SECONDA) "

#### AD AUGUSTO CONTI.

Alcun tempo fa, nel rileggere que' due vostri preziosi volumi "Del Bello nel Vero, in cui rivelaste con sì alto concetto le ragioni e il fine dell'arte, trovai più volte il nome del mio autore, del quale scriveste "quel suo pro"fondo conoscere la natura umana e quel suo dipingerla sì efficace lui rendono uguale a' maggiori poeti del mondo, "e primo ancor oggi fra i poeti drammatici."

E mi venne in pensiero di raccomandare al vostro nome questa seconda parte della grande trilogia storica "Arrigo VI , tessuta sovra altri drammi più antichi, ma che pur serba l'impronta del genio dello Shakspeare; il quale all'osservazione severa de' fatti storici sa congiunger sempre la virtù degli affetti e la coscienza delle passioni, sì che par veramente ch' egli abbia in sè — come dite anche voi — tutto il genere umano.

Accogliete, con indulgente amicizia, questo ricordo de' giorni che abbiamo passati insieme, quando nella città di Dante tenne stanza il primo Re dell'Italia nostra.

Milano, 31 gennaio 1879.

#### XXVII.

#### Inviando la versione del dramma:

"ARRIGO VI (PARTE TERZA) "

#### AD ALESSANDRO PORRO.

Benchè la grande trilogia dell'Arrigo VI, della quale son lieto di raccomandare al tuo nome l'ultima parte, non sia tutta creazione del sovrano poeta inglese, non c'è dubbio che la mano di lui, rifacendo un vecchio dramma, vi pose suggello immortale.

Le tragiche scene che qui si succedono, sono come i frammenti staccati di un libro storico; sono le vicende di una guerra fratricida; trent'anni di disordini, di lotte intestine, di massacri; la memoria viva di uno de' più lugubri e tenebrosi secoli del Medio Evo.

In questo tempo che noi pure, tornati appena a libertà e grandezza, par quasi che vogliamo guastarne il frutto con le infeconde e sinistre gare partigiane, non ti venga discaro il ricordo della nostra amicizia, che nacque in giorni ancor pieni di speranza e di fede nella nuova vita della patria nostra.

Milano, 1 maggio 1879.

#### XXVIII.

Inviando la versione della commedia:

" LE DONNE ALLEGRE DI WINDSOR "

A GIOVANNI VISCONTI VENOSTA.

Non è più la tragica grandezza dell'anima umana, che il poeta fa sorgere dinanzi a noi in Amleto, in Macbetto, in Coriolano. È la festa bizzarra e fantastica del ridicolo, che pur si rivela nella vita, per l'urto della libera volontà con la invisibile forza del vero, e con la giustizia di un eterno principio morale; è la figura, immortale anch'essa, del vecchio Falstaff. Un intrigo tutto borghigiano, che si svolge in questa nuova creazione del poeta, ben altro che grottesca perch'è reale e scolpita nella comica evidenza di tutti i caratteri, di tutte le persone ch'egli aggruppa sulla scena, mi richiama al pensiero la verità di quella malinconica parola " essere la vita una commedia per chi vede, una tragedia per chi sente. "

E tu, forse, l'hai creduta del pari questa verità, nello scrivere quel tuo volume di Novelle, che non sarà così presto dimenticato, e n'attende un altro che gli somigli. Ond'io spero farai buon viso a questa commedia, che va tra le migliori dello Shakspeare, alla quale ho tentato, alla meglio, di dar veste italiana. Essa ti ricordi l'antica nostra amicizia.

Milano, 3 febbraio 1880.

#### XXIX.

#### Inviando la versione della commedia:

" LA NOTTE DELL'EPIFANIA "

#### A VINCENZO STRAMBIO.

Nel raccomandare al tuo nome questa mirabile fantastica creazione dell'immortale poeta, al quale consacrai da molt'anni un amoroso culto, io sciolgo con te un'antica promessa. Noi ci siamo incontrati, noi siamo stati concordi nell'amicizia e nella speranza in que' giorni, di migliore augurio, che non potremo mai dimenticare. In mezzo alla sfidanza di tante cose aspettate e pur troppo svanite come un bel sogno di giovinezza, ci temperi la malinconìa dell'animo questa forma, direi così, di poetica provvidenza che veglia sulla virtu e ravviva l'ideale.

Anche "La duodecima notte " o la "Notte dell'Epifania " cerca i misteri del cuore, in una regione ignota, senza confine, ma piena di gaiezza e d'impeto folle: quasi a ogniscena si rivela un'altra volta il genio che fece "Il sogno d'una notte d'estate. " In mezzo ai cupi drammi della storia del suo tempo, lo Shakspeare si riposava e sorrideva.

Milano, 12 giugno 1880.

#### XXX.

## Inviando la versione della: " COMMEDIA D'EQUIVOCI "

#### AD ORESTE RAGGI.

A te, fedele e antico amatore de' classici, di que' nostri grandi maestri che al di d'oggi son troppo dimenticati; a te, che con la parola e con gli scritti ne hai sempre raccomandato lo studio, voglio inviare una delle mie più recenti traduzioni d'un poeta sovrano; poichè egli, nell'impeto libero del suo genio, non seppe mai scordare le più alte creazioni della poesia greca e latina.

Dai "Menechmi " del vecchio Plauto tolse lo Shakspeare l'ispirazione di questa sua "Commedia d'Equivoci " e ad essa affido la memoria della nostra buona amicizia, cominciata fin dai primi giorni della redenzione di questa patria, alla quale preghiamo insieme virtu e grandezza.

Lesa, Lago Maggiore, 5 settembre 1880.

#### XXXI.

# Inviando la versione della commedia: " MOLTO ROMORE PER NULLA "

AD EMILIO CORNALIA.

Amico mio. — Non solo l'onesta e studiosa consuetudine, che da molti anni ci unisce in quelle solitarie stanze terrene di Brera, ove al finire dell'altro secolo esalava la grande anima il nostro Parini, mi consiglia a mandarti oggi codesta mia versione d'una delle più ammirate commedie dello Shakspeare; ma anche il vivo desiderio ch'io sento di lasciare in queste pagine un ricordo della mia affettuosa stima per il tuo nobile ingegno e per il tuo cuore. Tu, istancabile nell'amore di quella scienza che ricerca e svela il segreto della natura, vedrai come il genio del mio poeta seppe scrutare il mistero, ancora più profondo, dell'anima; penetrando, in questo come negli altri suoi drammi immortali, nel cuore umano e dipingendo le gioie e i dolori della vita.

Milano, 9 novembre 1880.

#### XXXII.

### Inviando la versione della commedia:

" PENE D'AMORE PERDUTE "

### A GIUSEPPE BELLINI.

Voi, che amate ancora l'arte buona e vera come a que' giorni che veniste a trovarmi la prima volta, non foste ingrato mai ai conforti della poesia, dopo che il culto più severo del diritto, e le ragioni " del mio e del tuo " vi fecero rinunziare al cammino delle lettere. E voi, di certo, l'avreste seguito con onore.

Memore di quel tempo, che lasciata la cara consuetudine dell'arte, voleste essere voi pure, come tanti altri nostri giovani, un soldato della patria, io, che allora ho invidiato la vostra fortuna, voglio qui ricordare quella stima ch'ebbi sempre per voi e la buona amicizia nostra.

Milano, 2 gennaio 1881.

GIULIO CARCANO.

#### XXXIII.

# Inviando la versione della commedia: " LA SELVATICA AMMANSATA ...

## A PAOLO FERRARI.

Quand'io mi teneva innanzi il volume dello Shakspeare. aperto alla prima pagina di questa "Selvatica ammansata ... commedia viva di carattere e popolare al suo tempo per la vigorosa evidenza e per lo studio de' legami più intimi fra l'uomo e la donna, mi ricordai che anche il nostro Goldoni, quantunque ignaro, com'io penso, dell'opera di quel sommo, tentò alla sua volta il medesimo tema nella commedia "La donna stravagante. \_ L'uno e l'altro ne trassero insegnamenti d'onestà e di buon senso; e lasciata da parte la diversità del tempo e de' costumi, mi par certo. ch'essi furono ispirati da uno stesso intento, dallo stesso pensiero creatore. E la memoria del Goldoni mi richiamò quella del poeta, che appunto col nome di lui cominciò sotto splendido auspicio una serie così fortunata e non ancor finita di commedie, nelle quali abbiamo la migliore speranza di veder risorgere anche il nostro teatro comico. Per questo non vi sia discaro ch'io raccomandi al vostro nome questo mio nuovo letterario cimento.

Milano, 6 marzo 1881.

GIULIO CARCANO.

#### XXXIV.

# Inviando la versione della commedia: " COME VI PIACE "

### A GIAMBATTISTA GIULIANI.

Come Dante, nel poema che fu il lungo studio e l'amoroso culto della vostra vita, così il gran tragico inglese, al quale dedicai in questi anni le poche forze dell'ingegno mio, seppe sulla scena far risorgere al cospetto del suo tempo e del tempo che verrà, gli uomini del passato, e quelli che vissero con lui, e scolpire il mondo reale che s'abbraccia col mondo invisibile. L'uno fece del divino poema la più sublime storia contemporanea e chiuse il vasto ciclo del Medio Evo; l'altro, nel dramma, senza aver nemmeno una piena coscienza dell'opera sua, iniziò, può dirsi, tutta la moderna poesia.

Lasciate, dunque, ch' io raccomandi al vostro nome questa nuova e fantastica creazione dello Shakspeare, il quale cercando anch'esso un rifugio dalle amarezze della vita nell' eterno ideale, tolse da una ignota leggenda di pastori la prima ispirazione a un magico quadro di virtù e di giustizia eterna. Anche nella commedia, al par di Dante, egli vi fa sentire il grido malinconico dell' umanità.

Ed il tenue mio dono vi sia come suggello di un'antica e buona e riverente amicizia.

Milano, 5 maggio 1881.

Giulio Carcano.

#### XXXV.

Inviando la versione della commedia:

"È TUTTO BENE QUEL CHE BEN FINISCE "

#### A GIOVANNI PRATI.

Non so metter fine al mio lungo e caro studio sul grande poeta d'Inghilterra, senza tornar col pensiero agli amici miei più antichi, a me compagni nell'arte e nella speranza di questa patria che fu il primo nostro amore. Ad essi mi piacque di consacrare questi miei volumi. Quando noi c'incontrammo la prima volta nella mia città, tu eri già illustre per i primi tuoi canti. Quante cose e quante vicende da que' giorni!

Accogli dunque, con la serena bontà del vero poeta, una delle commedie, in cui il sovrano genio dello Shakspeare, da una semplice novella del Certaldese, tolse il pensiero d'un nuovo e ardito dramma d'amorosa passione. E ti sovvenga che ad alternare, nella mia traduzione come nel testo, la prosa e il verso, mi valse l'esempio tuo, in quel mesto e profondo poema di "Armando."

Così ti riviva qualche volta nell'animo il ricordo dell'amicizia nostra.

Milano, 18 luglio 1881.

Giulio Carcano.

#### XXXVI.

# Inviando la versione del dramma: " PERICLE "

#### AD ULRICO HOEPLI.

Quando m'accinsi, or sono sei anni, a questa ristampa delle mie versioni dello Shakspeare, ch'io aveva rivedute e rifatte in gran parte, voi, con raro buon senso letterario e con quel culto dell'arte dedicata alle nobili discipline che vi crebbe onore nella patria nostra, mi deste animo a condurre a fine alacremente la mia severa fatica. E lo feci volentieri per il lungo studio da me posto a' volumi del sommo poeta, e per la cura singolare con che vi piacque di assumerne la edizione.

A voi parve degna cosa, che come la Germania ha parecchie traduzioni compiute dello Shakspeare, non ne dovesse mancare una all'Italia; tanto più che il poeta aveva chiesta, in parte, la sua ispirazione a' nostri storici più antichi, a' nostri autori di leggende e novelle.

Ecco in che modo, seguendo arditamente le forme del testo, io cercai di dar veste italiana non solo ai potenti drammi che abbracciano due secoli di storia inglese, ma anche alle commedie dove il mio autore rivela l'intera virtù del poeta per cui l'anima umana non ha misteri. Non avrò io fallito del tutto nella mia ardua prova? — Ma ora, non voglio dar fine a questo volume, senza che una sua pagina porti il vostro nome, e ricordi che al comune intento tenne dietro la buona amicizia nostra.

Lesa, Lago Maggiore, 25 settembre 1881.

#### XXXVII.

# Inviando la versione del dramma: " TITO ANDRONICO ...

### A FEDERICO I. FURNIVALL.

A voi, chiarissimo signore, che col senno e coll'opera vi siete dedicato al culto del sommo tragico della vostra nazione, di lui che il nostro Manzoni ben potè chiamare " grande e quasi unico poeta, " a voi non temo di raccomandare quest'ultima mia prova letteraria, la quale compie la versione italiana del Teatro di Shakspeare.

Nell' erudito opuscolo " The succession of Shakspeare's Works " accettando l' opinione dell' illustre Gervinus, voi avete posto fra i primi tentativi del poeta questo " Tito Andronico " che se non può dirsi tutto opera sua, serba le prime impronte del suo genio. — Non venga, dunque, a voi meno accetto il mio omaggio; e vi dica ancora come io vi sia riconoscente, per l' onore a me fatto, quando nell'Albo della " Nuova Società di Shakspeare, " da voi fondata in Londra, scriveste anche il mio nome. — Quanto a me, nel metter fine alla mia assidua fatica, non so che ricordare quel verso di Dante:

" Vagliami il lungo studio e il grande amore "

Milano, 17 novembre 1881.

Giulio Carcano.

# INDICE

| elena e Ittania, scena jamasika — i          | 223.  | •  | •  | 1 ( | *8   | 9     |
|----------------------------------------------|-------|----|----|-----|------|-------|
| Ardoino re d'Italia, tragedia - 1854         |       |    |    |     | "    | 25    |
| Emanuella, dramma (inedito) — 1854           |       |    |    |     | 'n   | 123   |
| Lucrezia degli Obizzi, tragedia (inedita     | ·) —  | 18 | 55 |     | "    | 205   |
| VALENTINA VISCONTI, tragedia — 1856          |       |    |    |     |      | 305   |
| Spartaco, tragedia — 1857                    |       |    |    |     |      | 393   |
| , 3                                          |       |    |    |     |      |       |
|                                              |       |    |    |     |      |       |
| APPENDICE: Dediche dei drammi di Sh          | akspe | ar | е. |     | Pag. | 465   |
| Re Lear A Giovanni Battista Niccolini        |       |    |    |     | , ,, | 467   |
| Amlelo A Cesare Correnti                     |       |    |    |     | . ,  | 468   |
| Giulio Cesare Ad Andrea Maffei               |       |    |    |     | . "  | 469   |
| Romeo e Giuliella A Giuseppe Montanelli .    |       |    |    |     | . ,  | 470   |
| Macbeth Ad Anselmo Guerrieri Gonzaga .       |       |    |    |     | . "  | 471   |
| Re Riccardo III A Tommaso Grossi             |       |    |    |     | . ,, | 472   |
| Otello A Giuseppe Mongeri                    |       |    |    |     |      |       |
| La Tempesta A Iacopo Cabianca                |       |    |    |     | . ,  | 474   |
| Il Mercante di Venezia Ad Angelo Fava .      |       |    |    |     |      | 475   |
| Re Arrigo VIII Ad Antonio Gazzoletti         |       |    |    |     | . ,  | , 476 |
| Sogno d'una notte d'estate Ad Aleardo Aleard | i .   |    |    |     | . ,  | , 477 |
| Coriolano Ad Emilio Visconti Venosta         |       |    |    |     |      | , 478 |
| Antonio e Cleopatra A Giuseppe Verdi         |       |    |    |     |      |       |
| Cimbelino A Giuseppe Bertoldi                |       |    |    |     |      | , 480 |
| I due Gentiluomini di Verona Ad Emilio Frul  | lani  | •  |    |     | . ,  | , 481 |
| Troilo e Cressida A Paolo Maspero            |       |    |    |     |      |       |

| Timone d'Atene A Ruggiero Bonghi                   |        |     |   | Pa | g. | 484             |
|----------------------------------------------------|--------|-----|---|----|----|-----------------|
| Misura per misura. — Ad Andrea Verga               |        |     |   |    | ,  | 485             |
| Racconto d'inverno A Tullo Massarani               |        |     |   |    | ,  | 48€             |
| Re Giovanni. — A Carlo D'Adda                      |        |     |   |    | ,, | <b>48</b> 7     |
| Re Riccardo II. — A Giuseppe Piola                 |        |     |   |    | ,  | <sub>4</sub> 88 |
| Re Arrigo IV (parte I). — A Giovanni Rizzi .       |        |     |   |    | n  | 489             |
| Re Arrigo IV (parte II). — Ad Angelo De Gube       | rnat   | is  |   |    | ,  | 490             |
| Re Arrigo V Ad Emilio Broglio                      |        |     |   |    |    | 491             |
| Re Arrigo VI (parte I). — A Rinaldo e Cesare (     | Giul   | ini |   |    | ,  | 492             |
| Re Arrigo VI (parte II) Ad Augusto Conti .         |        |     |   |    | ,  | <b>49</b> 3     |
| Re Arrigo VI (parte III). — Ad Alessandro Port     | ro .   |     | • |    | 71 | 494             |
| Le donne allegre di Windsor. — A. G. Visconti V    | 7eno   | sta |   |    |    | 495             |
| La notte dell'Epifania. — A Vincenzo Strambio.     |        |     |   |    |    | .196            |
| Commedia d'equivoci. — Ad Oreste Raggi             |        |     |   |    | ,  | 497             |
| Molto romore per nulla Ad Emilio Cornalia .        |        |     |   |    | *  | 49E             |
| Pene d'amore perdute. — A Giuseppe Bellini .       |        |     |   |    | *  | 499             |
| La selvatica ammansata. — A Paolo Ferrari .        |        |     |   |    | n  | 500             |
| Come vi piace A G. B. Giuliani                     |        |     |   | -  | *  | 501             |
| È tutto bene quel che ben finisce. — A Giovanni Pr | rati . |     |   |    | ,  | 502             |
| Pericle. — Ad Ulrico Hoepli                        |        |     |   | -  | ,  | 503             |
| Tito Andronico. — A Federico Furnivall             |        |     |   |    |    | 504             |

Alla pag. 426 linea 22, al verso Vide estremo il periglio, ecc. si preponga il nome di Quinto.

Alla pag. 434 linea II, invece di E nostra leggasi È nostra.

Alla pag. 498 linea 12, invece di istancabile leggasi instancabile.

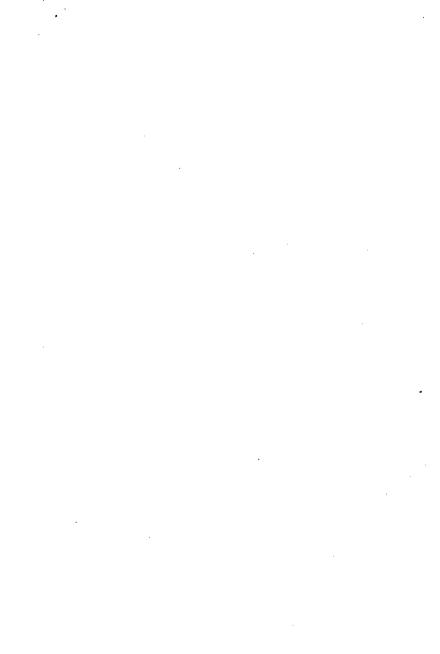

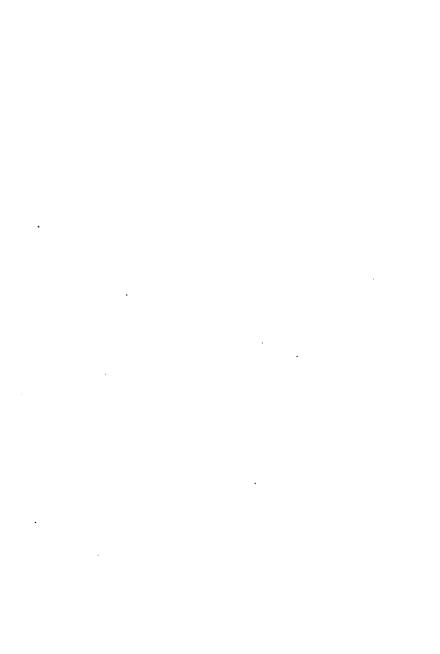

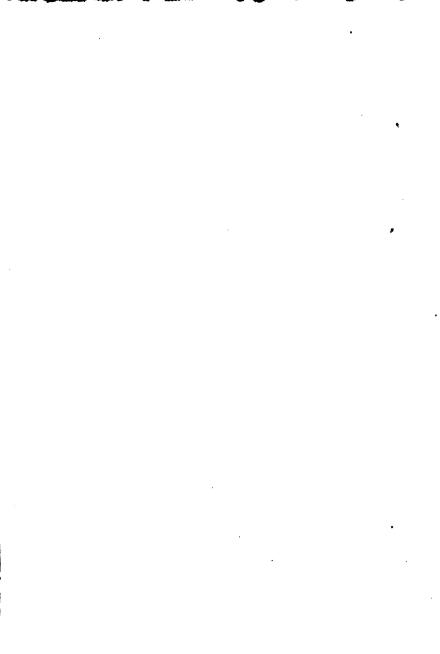

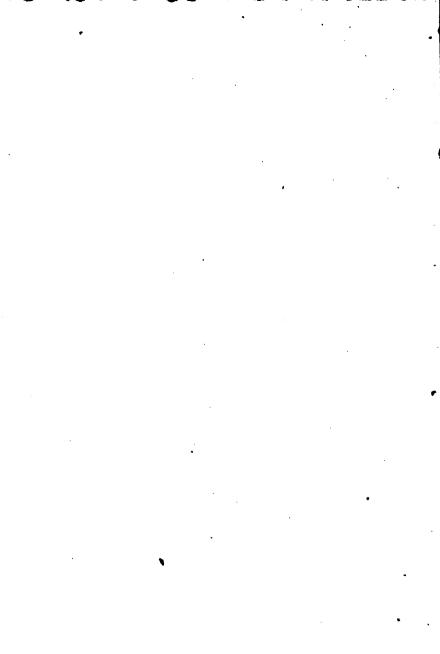



:

